

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

= Tsmb. 145 29344 e. 32

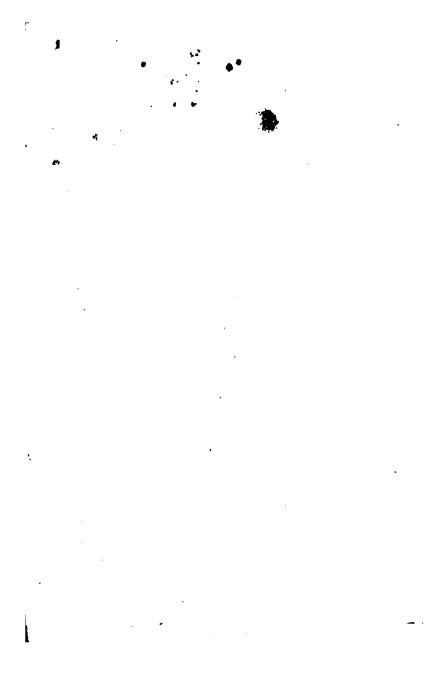

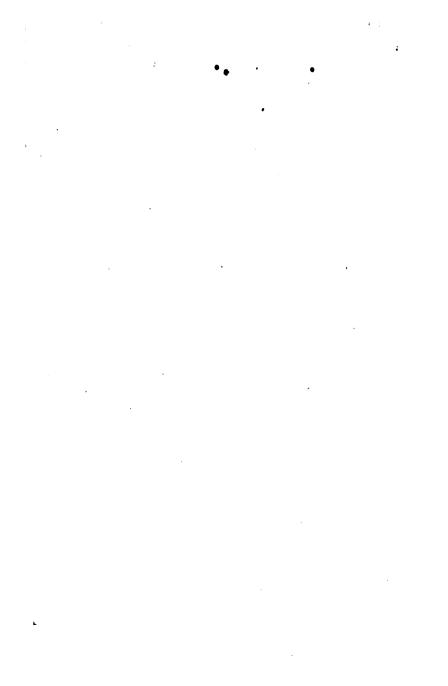

. . 



23

## CORPUS

# POETARUM EPICORUM GRAECORUM

CONSILIO ET STUDIO

### ARMINII KOECHLY

.. EDITUM.

VOL. VII.

# MANETHONIANA

RELEGIT

ARMINIUS KOECHLY.





LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

MDCCCLVIII.

145.

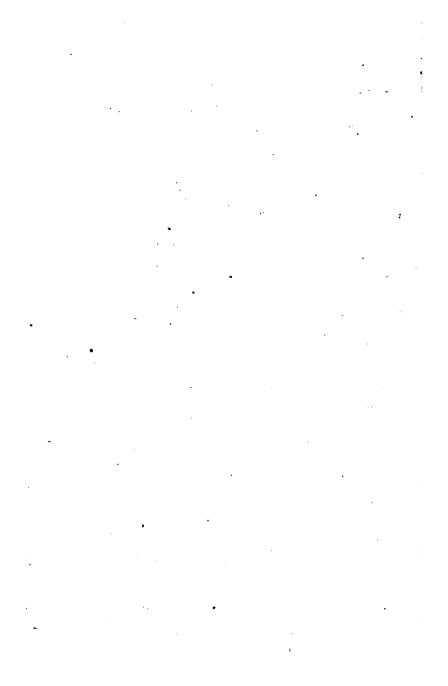

# MANETHONIS APOTELESMATICORUM

QUI FERUNTUR

LIBRI VI.

RELEGIT

ARMINIUS KOECHLY.

ACCEDUNT DOROTHEI ET ANNUBIONIS FRAGMENTA
ASTROLOGICA.



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.
MDCCCLVIII.

LIPSIAE TYPIS B. G. TEUBNERI.



#### PRAEFATIO.

In Manethonianis idem mihi nunc quod olim in Quinto accidit, ut non solum obiter semelque relegenti sed adeo accuratius pluriesque perlustranti recensionem meam ante hos octo annos absolutam atque 1851 Parisiis apud Didotum editam tenue tantum novarum emendationum spicilegium suppeteret. Neque alii haec fragmenta interea curaverunt corruptissima sane neque aut ab argumento aut a forma commendabilia, ut ad ea nihil alieni subsidii admovere licuerit praeter sexti libri interpretationem vernaculam programmati scholastico gymnasii Wetzlariensis a. 1835 praemissam, qua Axtius "insanientis sapientiae" consulta satis fideliter expressit et notulis quibusdam partim ad ipsam rem partim ad alios scriptores spectantibus illustravit. Novarum tamen conjecturarum sex tantum eo in libello inveni. quarum conjecturarum duae (4 καμάτω pro θανάτω, 32 ἀπέχων pro ἐπέγων) etiam a me jam olim receptae erant, ceteras quatuor suis quibusque locis notatas (50. 56. 153. 605.) probare non potui.

Deinde nunc demum nancisci mihi licuit Ludovici Ziegleri professoris olim Rostochiensis "de libris apotelesmaticis, Manethonis nomini vulgo addictis commentationem", quae inserta legitur libri, qui "Neues Magazin für Schullehrer. Herausgegeben von G. A. Ruperti und H. Schlichthorst. Göttingen 1793." inscribitur, vol. II, fasc. 1, p. 99—127. Ejus libri inspiciendi quoniam nec olim Axtio atque Riglero (quorum vid. praefat. p. IX\*)) nec nuper mihi potestas facta est, quamquam equidem nihil novi ex eo didici, tamen viri defuncti operam sobriam atque modestam silentio premere nolui, cum profecto pro illius aetatis ingenio, quae prolegomenis Wolfanis nondum in lucem emissis vel Argonautica illa antiquissimo Orpheo adscribere non dubitabat, acute de Manethonianis judi-

cium tnterit. Constat igitur libellus sex particulis, quarum prima b. 99-104 de astrologiae apotelesmaticae originibus et natura scripsit, altera p. 104-107 ejusdem "brevem historlam" delineavit; tum Apotelesmaticorum libros nec .. illius Mahethonis, qui Aegyptiaca scripsit, habendos" tertia p. 107-110, hec .. Ptolemaei Philadelphi temporibus accensendos" esse quarta p. 110 - 112 ita demonstrat, ut nihil, quod .. religionibus et institutis Aegyptiorum respondeat", inesse. Graecos vero astronomos ab apotelesmaticorum nugis ante Caesaris tempora abstinuisse moneat, quibus temporibus et Nigidius Figulus Dione XLV, 1 et L. Tarutius Firmanus Cicerone divin. II, 47 teste his rebus operam dare primum coepissent. Et haec quidem sententia Maximi illius qui fertur poëmate περί καταργών redarguitur, quod Alexandrinorum saeculo certissimis argumentis a nobis vindicatum in hac epicorum collectione Arato adjungemus: quae vero de sermone Manethonianorum ut recentioris aetatis documento p. 113 brevissime admonuit, ea nos in editionis Didotianae praefatione uberius persecuti sumus. Cumulum addit auctor particula quinta p. 114-117, qua "libros apotelesmaticos non unius ejusdemque auctoris habendos" demonstravit, et sexta p. 118-127, qua Materno Firmico in comparationem vocato quod et nos fecimus in epimetro p. LXVIII—LXX — postremo sententiae summam p. 123 his verbis concepit: "Ouae omnia et alia ejusmodi plura me inducunt, ut libris nostris periodum intra tempora Augusti et Constantini magni adsignem, qua auctores eorum vixisse, et totum opus laudem" (sic! voluitne: tandem?) "collectum putetur." Haec sententia ut paullo incertior est, ita etiam singulos libros singulis auctoribus non satis feliciter distribuit. Putat enim p. 117 libri II v. 1-140 "esse fragmentum ex antiquitate superstes, quod auctor in suum usum converterit, sua qualiacunque adnexurus; " ejus auctoris jam esse alteram libri secundi partem et libri III v. 1-216, cum a v. 217 ...aliud incipiat corollarium", de quo non magis sibi exploratum esse quid statuat quam de libro IV et VI; librum I et V p. 114 dicit "a quodam auctore esse adsutos, qui Ptolemaei Philadelphi aetatem lectoribus obtrudere voluerit." Postremo p. 117 concludit ...integrum opus esse centonem a pluribus auctoribus compositum, subinde interpolatum, reliquiis aliorum auctum, et tandem ab astrologo aliquo in hunc ordinem redactum."

Cum his, quae quam vaga sint nemo non videt, componere jam placet disputationis meae in majore editione institutae summam quam brevissime comprehensam, ut etiam iis, qui sola hac usuri sunt editione, de horum librorum Manethonem aperto mendacio in fronte gerentium ratione atque tempore constet.

In his igitur libris habemus primo carmen unum et continuum et (nisi forte procemii quaedam perierunt, quod maxime ex II, 349 ώς καὶ πρόσθεν ἀείσαμεν apparet) exceptis paucis quibusdam parvisque lacunis prorsus integrum, constans illud libris tribus, qui vulgo II. III et VI numerantur; cujus carminis auctorem neque ante Antoninos neque post Alexandrum Severum vixisse pro certo affirmari, eum ipso Alexandro Severo imperante (a. 222—235) carmen suum edidisse satis probabiliter concludi potest. Habemus deinde inclusum libro quarto alterum carmen a recentiore poëta Juliani temporibus compositum idque aut ad prioris carminis, quod probabilius putaverim, aut ad antiquioris cujusdam, unde illud quoque fluxit, imitationem expressum, sed illud et multis partibus mutilatum et in rerum serie locorumque ordine turbatum. Quapropter singulas ejus partes intervallis et literis, singula schemata numeris distinxi.

Habemus denique duas collectiones, quarum altera eaque melior primus, altera quintus liber inscribitur, a duobus hominibus et ignorantia metrorum sermonisque Graeci et ingenii stupore simillimis factas, quibus diversissimorum poëtarum fragmenta et insulsissimorum versificatorum, quos eosdem cum excerptoribus esse putem, foetus continentur, nullo nisi externae cujusdam rerum nominumque similitudinis vinculo cohaerentia. Itaque hic quoque singula membra et intercapedinibus distinui et numeris distiuxi, praeterea praefixis crucibus ineptissima quaeque notavi, in primo libro insuper, quae ejusdem auctoris viderentur esse fragmenta, positis literis significavi, quae e quarto libro excerpta sunt, diserte imo in margine indicavi.

Tum omnibus in libris et quae singulis locis interpolando illata sunt consuetis uncinis circumsepsi, et quae a me probabili conjectura suppleta videbantur minoribus literis exprimenda curavi; postremo diductas literas, quibus legentium commoditatis gratia jam in priore editione stellarum nomina atque posituras luculentius designaveram, retinendas putavi.

Restat jam, ut brevem eorum locorum indicem adjiciam,

quibus locis aut a prioribus editoribus aut a me Gronovianae editionis textus, qui fere cum codice Mediceo unde descriptus est consentit, conjecturis sive alienis sive nostris mutatus est. In quo negotio taedii plenissimo id egi, ut et levissima quaeque orthographiae et interpunctionis menda — quae quidem innumera sunt — et lacunas transpositionesque satis iam asteriscis numerisque indicatas singulatim notare supersederem et brevissime tantum varias editionum lectiones componerem mutandi et rationibus et auctoribus fere omissis. Siglis autem iisdem, quibus jam in editione majore usus sum, ut G Gronovianam, A editionem ab Axtio et Riglero comparatam, edd. harum ambarum editionum consensum, M (aut MS. in notis Gronovianis ad verbum exscriptis) codicem Mediceum denotaret. Praeterea K' meae editionis textum, v h. e. volgo eiusdem cum Gronoviana atque Axtio-Rigleriana consensum significat. Jam igitur ad singulos locos accedimus.

#### LIBER II. (I.)

2 διηνεκέως τε φέρονται G, διηνεκέως γε φέρονται A. —  $3 \mu \dot{\nu} \dot{\rho} \dot{\alpha} \dot{\tau}$  οὐρανῷ G,  $\mu \nu \dot{\rho} \dot{\ell}$ , ἄτ' A. Sed num  $\mu \nu \dot{\rho} \dot{\ell}$  ἐν οὐρανῷ ut Arat. 10? Quamquam cfr. 105. —  $6 \beta \dot{\rho} \dot{\alpha} \dot{\nu} \dot{\alpha} \dot{\nu}$   $\dot{\alpha} \dot{\nu}$   $\dot{\nu}$   $\dot{\alpha} \dot{\nu}$   $\dot{\nu}$   $\dot{\alpha} \dot{\nu}$   $\dot{\nu}$   $\dot{\nu}$ 

αλλα δ', δ σ' ούρανὸς έντὸς ἀπείριτα πε ύ θει ὕ περθεν; άστρα πολύ πλέονα σποράδην πεφορημένα κεῖται. "Κ. — 14 οί διαγαυότατοι G, οδ δή άγαυστάτου A. — 16 καί δεί- . . κηλ'] Α'δίκηλ' G, (κόσμου) δεικήλων Α. — 19 δρώμενος G. — 23 βορέου G. — 24 κεφαλήν G. — 28 ους edd. || σφαιρεί G. — 30 Τῶδέ τε G. — 33 ξπτ'] E'νθ' G. — 35 Ω'ς μεν γαο πρώτος τα πόλου G. δς 34 δε τε edd. μέν γαο πρώτιστα πόλου A K. Post πρώτος duo hemistichia 37 τροπικός] τροπάς G. excidisse nunc demum intellexi. τροπαί αὖ Α. — 38 Γείνονται μεσάτοι τε G, γίγνονται μέσατός τε A. "Facile hoc modo rem explanare poterat ceteris convenienter: τον δε μέτα τροπικός θέρεος πυριλαμπέος ώρης γίνεται, έξείης δέ, δι' οῦ πύπλου αίθέρος οἰμοι τείνονται

μεσάτοιο, δι' οὖ θοὸν ᾶρμα τιταίνων — " Κ. — 39 ἡώ G. — 40 γειμερίης τε G. γειμερίης γε A. — 42 φράζομαι ώραν G. — 46 ορθον] οίον G. αίαν A. Cave ex 36 ο ΰνο μ' coniicias. — 49 olum G. — 51 vn'] en' v. "MS. onosoug" Gron. — 55 ἐπαμοιβάδες ἐξώσαντο G. — 57 ὧνπερ edd. || αριστοι G. — 60 ου] ουν G. — 65 ελάται] ναῦται v. — 67 Öl τένοι G. — 70 θ'] δ' edd. — 74 ἔπι] ἐνὶ G, (ὀγδοάτη μοίρη) ένι A. — 76 αυγένιου v. — 82 δύο σύν] σύν καὶ edd. — 89 ύπερέοντα G. — 90 διατρίβοντ edd. — 94 Σπέπτευ' έκπεο G. σκέπτευ ύπεο A. | γυῖα edd. - 96 λαγωον G. -99 νότιον v, sed , νοτίου distinctione post hanc vocem posita Η." Α. — 100 στέφνον μέγα G, στέφνον μέτα A. απροτόμοισε edd. — 105 έπ πορυφης G. — 107 E στασε αστεμφείςτε καί G. — 108 όλκοῦ] όμοῦ G. — 109 & om G. — 112 yalav G. — 115 έπιτέμνετ' G. — 116 γαλαξιέου G. | βαιος edd. - 121 Τόξου edd. - 122 αποότατον πέντρον θηρός φονιοΐο τε (— οῖό γε A) μέσσον edd. — 123 ที่อัย หลl อัย edd. || ลัพออง | ลัστρου edd. - 128 อัยธุ์เระอุทุ้ง edd. — 134 evl edd. — 136 lool slool G. — 137 ensl τ' ετάνυσο' επάτερθεν edd. Em R. — 142 άρείους edd. — 143 πλέον G. || παποὶ δ' όγε G. — 148 πλυτοφεγγοῖς edd. — 151 ἐτέροισιν G. — 152 δεσμῶν G. — 156 ἐπθεμένους edd. || πάλι δῶπεν] ἀπέδωπεν ν. — 161 ἢ ἐν πελάασι φοονεύντας G, η έκπεράαν τι, φρονεύντας A. — 162 ύποπεminotes G. - 163 O'overe entelécusiv G. - 164+166 Pro simplici versu ita a nobis restituto leguntur in G hi duo = 155 sg.: Πολλάκι δ' άλλοτρίων παίδων πατέρας καλέεσθαι Δωκεν. η εκθεμένους η και σφετέρους απέδωκεν, quos scripto παίδας pro η καί retinuit A cosdem supra uncinis circumdedit, utrumque male. — 166 δρίοισιν] οἶκοισιν G. — 172 δ' ετι ἀργαλέους G, δέ τοι ἀργαλέους A. || τε om G. — 177 παρεων | έπιων G, γ' έπιων A. — 178 ίδε | δε G. — 180 et 179 transposuit β. — 182 Δηθι πι καί G. — 186 μάλα γαυρουμένους G, μάλ' άγαυομένους Α. — 188 έτέρων G. — 193 και λαλιῆς — η γλώσσαν edd. — 195 κουπταδίους edd. — 201 καὶ δ' ἀντία G. — 205 ἐσθλῶν edd. — 207 ἀποθέσφατα G. - 209 βιότω G. - 216 of om G, η posuit A. — ' 217 δεδαώτας edd. Hujuscemodi versum addidisse videtar: ή χρεώ, ἔνθα καὶ ἔνθ' ἰθυνέμεν εὖ δεδάασιν,

cujus clausulam ut satis probabilem textui intuli. — 218 ela όσον G, είς τόσον A. — 222 Παντοίους G, παντοίων sequentibus iunctum A. — 224 Ovnrove öllvot nai G. — 225 nai σηκῶν μακάρων εερούς (εερούς G) τε προέδρους edd. έξα/τους edd. — 228 δ' om G. || εὐ] ἐν ν. Em A. — 229 φθέγξον τ' ν. — 230 τ' om edd. — 234 μ/τραις edd. — 235 τοῖς δ' αὐ γεράεσσι ἱεροῖσιν G, τοῖς δ' αὐ γεράεσδι ἱεροῖσιν Α, τους δ' αὐ γεράεσσ' εερονσιν Κ. — 237 Ω' πασεν έκ θαλάμου (,,MS. θαλάμους"). δώπεν δε λέπτρα γυναικών G, ώπ. εὐθαλάμων δῶκεν δέ τε λέκτρα γυναικῶν Α. - 238 ἐν ξῆσι τ' ένι πολέεσσιν αρίστους G, ίδ' έησιν ένι πτολίεσσιν αριστοι sequentibus junctum A. — 241 τετιμημένον G. — 242 ήδε καὶ v. — · 243 πόρον G. Απ φέρον? — 246 πολύν ὅλβου G. — 247 ἐπ' ευφροσύνης G. — 250 δ'] τ' edd. || ἐν δ' ετάροισιν edd. — 254 παιδεύματ' suspectum. An μελε- $\tau \dot{\eta} \mu \alpha \tau$  seu tale quid? — • 255  $\theta$ ']  $\delta$ ' G. — 256  $\delta l \varphi \rho \omega$ δίφο' G. | οθι τ'] ότι G. - 258 πειθώ όμως πειθομένους v. quod ferri non posse jam olim intellexeram de emendatione incertus, quam certissimam nunc suppeditavit v. 241. | μετέγουσιν edd. — 261 E''ντε δίκας πολίεσσιν G. — 264 δίκαιςG. || ὑπ' edd. — 265 κεῖνο G, κείνας A. — 272 γερσίν ολέπουσιν G, χείρεσσ' ολέπουσιν A. — Ordine, qui necessario mutandus erat, retento 269 τελοῦντες et 270 νυμφεύονται Α. — 276 δμωάδας GK, δμωιάδας Α. — 277 συνεύνοισιν φιλότητος G, συνευνώσιν φιλότητος Α. - 278 αίεν πλεπτομένης 279 ral rlovo'] rove love (,,MS. rove lovo'") G, rot τίουσ' A. — 281 sq. άλόχοις, καὶ αὐτῶν είνεκα δηθὰ E'ν συνοχῆσι γένοντο, \* καὶ ἀλλήλους ἀθέριξαν G hac nota addita: "In marg. γο. και ἀπλήτοις ὀχέεσσι." Quod suo loco restitui. Videtur autem tale quid excidisse: - - - καὶ ἀλλήλους άθεριξαν σφησιν άτασθαλίησι, καὶ αὐτῶν είνεκα δηθά etc. Retinuit G scripturam A. — 283 ἔνεικαν em A; ἔδωκαν edd. — 290 Τὰς δ' ἄλλας ἀνδρᾶσιν ἴσαις πάμνουσαν ἀνταις G, τὰς δ' άλλας ανδοεσσιν ίσας κάμνουσιν ανίας ordine retento A. -286 φιλότητα λύπην τοκετώντ' G, φιλότητ' αλύκην τοκετών A. — 287 ὀχλήσει G. — 288 βρέφη ωμοτοκούσαν G. βρέφη ωμοτοπούσιν A. — 289 έν περί edd. — 294 προς δέ] τοῖσι G, ήσι A. — 296 δεδαηκότας G. — 297 καὶ noloias daulvas] Koloias eldlas G. nlyoias aidlovs A. | nvπνάτ' ἔγοντες G. — 299 τε om G. — 300 παίδωντε παθηγητήρες G, παίδων γε καθηγητήρες A. - 303 όσσων βιότω G, δόσου βιότω A. — 305 Πλαστογράφου G. — 308 παρθεμένους G. — 309 παῦρα] πολλὰ edd. | χρηὸς G. — 311 ίδρισιν] ανδράσιν G, είδόσιν A. - 312 λάσθαις em Lobeck. λάθραις edd., θωαίς Κ. | σεβέονται G. — 318 τιμάς ίδ'] τιμαΐσιν G, sed "MS. τ' ζμαϊσιν"; τιμησιν A. — 321 έοικότατοι μέν G. — 324 γραφίοις] γραφαίς G, γραπτοίς A. — 323 μορφας θηρῶν πάντων τε edd. — 326 ἀπεθήκατο G. — 331 τ' om edd. || ἠδ' ἄρ' ἀοιδούς edd. — 333 τεύκτορας] εύρετο G, εύφρονας A. — 334 ήε Ol δε G, ούς δε A. — 344 αμα] μέγα edd. — 346 χαλέψας] παλύψας G. — 350 oal]  $\eta$  G. — 351 krégovs G. — 355 ankbane G. — 360 αὐ edd. || ἀλόχοισι G. — 364 Ἡελίοιο] ἡελίστε G, ἡελίου γε A. — 367 ἔιζηται G. — 374 ἰδ'] ἐθ' G. — 381 ἐπ' ἀλλήλοις καί τ' αἴσχεα edd. — 384 δ'] τ' edd. — 390 Ἡ"ντ' G, ην γ' A. — 391 ώσαύτως edd. — 392 ανθοώπων v. — 393 βασιλῆα G. — 394 of δ' ἄρ'] οὐ γὰρ edd. — 396 Μήτης G. — 404 ἐν] αν edd. — 405 ἀντολίαις Α. || έόντες edd. - 407 Ε΄ σπέριοι δὲ βραδιότεροι προϊούσι G, έσπέριοι δη βαρδύτεροι προϊούσι Α. — 408 δείελοι] δειλοί δ' edd. | μαλεραίς v. - 411 τελέθει ξυνών G, τελέθει ξυνεων A. — 415 δε τε edd. | και πατρωίον οίκον G. — 422 αμείνων G, αμείνον' ordine non mutato A. Η τε δεινός G, τε δεινά A. — 425 ολοώτερος edd. — 421 H. σσον G. — 428 δούλαις η πενιχραῖς G, δούλησι πενιχραῖς A. — 429 αεικώς | ατοτως G. — . 430 έφεξομέναις G. — 432 πασης πολλῆς ν. — 433—435:

Ε ζομένες ποίησε βίες μάλα παναγήτες, Α'νέρας αφνειές, μάλα \* δὲ δμωάσιν ανάσσων,

Πρήξιν δ' ήσσονα δώπε και ξμ πρήξισιν ὑπ' ἄλλοις. G hac nota addita: "\* MS. δ' ἠώαισιν." A 433 post μάλα add τοι, 434 δ' ἠφησιν et 435 πρήξιν τ' ῆσσονα δώπε και ἐν πρήξεσσιν scripsit. "Patet hic quoque plura intercidisse, quae hoc fere modo olim integre lecta fuisse facile omnibus persuadeam:

έζομένους δ' ὧπασσε βίους τέχνας τε βαναύσους ἀνδοάσι τειφομένοις, μάλα δ' ή φ η σιν ἀνάσσων ἀνέφας ἀφνειοὺς ποίησε πόλει παναγήτους χρήμασι καὶ τέχνησιν, ἐν ἐσπερίησι δὲ βαίνων πρῆξίν δ' ῆσσονα δῶκ', ἐν πρήξεσὶ τ' ἔμμεν ὑκ' ἄλλοις." Ita ego olim, nec hodie quidquam est, quod mutandum videatur, nisi quod nunc 435 singularem πρήξεῖ scripsi propter πρῆξιν. — 438 δὲ σὺν αὐτοῖσιν G, δ' οἶον τοῖσιν A. — 440 δνητοῖσιν μογερὸν βίστον edd. — 448 μελάθρων] θεμέθλων edd. — 450 χρήζονσιν ἐταῖροι G. — 455 ἐπ' ἔργοισιν ἑοῖς G, ἔργοισιν ἑοῖς A. — 456 δύναντ' G, γε δύνανδ' A. — 461 Έρμείαο ν. — 468 μεγαληνορίαις χαίροντας edd., sed μεγαληνορίαισι Μ. — 472 δὲ om G. — 473 συνιοῦσα G. — 483 εὐθὺ (sed "ΜS. εὐθὺς") G. — 487 βιότω edd. || ἄλλην G. — 489 γενέθλαις edd. Fortasse etiam προτέρην scribendum. — 492 ἢ καί] Η"τοι G, ἢ τοι A. Φ 493 πρώτως edd. || πλήρης edd. — 496 δ' αὖ] δ' οὖν ν. — 501 ἐπεὶ] ἐπὶ G, quo retento κύκλω ἐπὶ πλήρει dedit A. —

In fine add G MANE ΘΩΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-

Argumentum: A. ἐν παντὶ τῶν ἄλλων] ἐν ἄλλω τινὶ τῶν edd. — Β. ἀποτέλεσμα... ἀπαλλάπτως εύρίσκομεν ὄντα, κἂν G.

KΩ~N | BIBAI'ON B.

#### LIBER III. (II.)

unde και πότε των άνθοώπων άποτελέσματα άπαλλάκτως εύοίσκομεν ὄντα conj A. — άντι μεσουρανήματος G. — άναμετρούντες] ουν μετρούντες G. — Δ. Ήλιου] Αρεως edd. — 7 πισύροισιν G. — 10 διώλεσε πάντας G. — 12 ές τ' αν G. — 13 ζωίοις (om d') G. — 15 πριώθ', ὁπότ' ἀνέρες G. — 19 γήρα edd. — 28 ἔδδεσσεν G. — 29 λίπεν γενετήρ G. — 30 κούι G. — 33 πατοήσιν ύπὸ G, πάτοησιν ύπὸ A. πρήξεις edd. — 36 ταῦτα edd. — 38 λαοῖς? — 42 κηδεστάς edd. — 50 Fortasse θαρσαλέους τ' έρδει. — 55 αίεὶ δωκεν edd. — 56 βιότοιό τ' αμέρδει v. Cfr. II, 454. δέ] τε edd. — 58 περ ένι] πάτρ' ένια G, πατρί έν A. — 59 θ' ἄμα G. — 60 ἀκάχησε suspectum. An ὥπασσε seu tale quid? | yuvaînas edd. — 63 συναστρών G. — 65 καί Θημτον edd. | έον | An αεί? - 70 φίλης | βίη edd. -74 ή η G. — 77 ταῖς δ' αὐτ' ἀλόχοις edd. Em A. | ἐσθλὸν edd. — 78 κλεινον] 'κείνων ν. — 80 ίδουσε, των καί G, ίδουσ', έξ των A. || ἰδὲ] ἐπὶ edd. — 82 ηδὲ καὶ δὲ edd. || δ' οτε μέντοι G, ποτέ μέν τοι A. — 86 δήθ' αμ' G. — 89 μέλαθο' G. — 93 καί θ'] καὶ δ' G. — 94 θεσπίζει G. — 99 ἀργυραμοιβούς edd. — 102 σοφίην edd. — 105 γη-θεύοντας G. — 106 Ε'ς' αν G. — 113 ἐπινοίη olim simpliciter pro ἐνὶ πάτρη scripsi nihil de lacuna suspicatus. — 122 θ' ἄμα G. — 124 Η' ματίη δ' ἀυτ' ῆσσων G. || εἰ] ην edd. || μιν] μὲν edd. — 128 ἐςτ' αν G. — 130 ἀφῆπεν edd. — 132 ,,Post hunc versum hujuscemodi verba excidisse: ἀστέρες ὅσσα τελοῦσι, τάδ' αὐτίπα νῦν καταλέξω,

constans poëtae usus evincit. " K. — 140 κάμνε G. — 141  $E'\nu \tau' \ddot{\alpha}\nu G$ . — 143 δή βαιον G. — 144 καὶ] γὰο G, δ'  $\alpha e'$  AK.  $\theta'$   $\alpha \mu \alpha$  G. — 147  $\theta'$  om edd. — 149  $\epsilon e'$   $\eta'$ G. — 151  $l\delta'$ ]  $\ddot{\eta}$   $\delta'$  G. — 152  $\ddot{\epsilon}o\iota$ ]  $\dot{\epsilon}v\iota$  G. — 154  $\ddot{\alpha}\lambda\lambda'$ ] nai  $\delta'$  v.  $\parallel$   $\dot{\alpha}\gamma\dot{\alpha}\eta\eta\varsigma$   $\dot{\alpha}\nu\alpha\vartheta\dot{\epsilon}\sigma\mu\sigma\nu\varsigma$  G. — 157  $M\alpha\chi\lambda\alpha\ddot{\varsigma}$  G. — 158 δύνησι] δύνη G. — 161 μάλ' αἰνῶν] παλαίῶν edd. — 172 θρεψαμένας άξεργουσ' G, θρεψαμέναις, α στέργουσ' Α. --175 Μόχθον G. — 177 ἀρχομένης G. — 178 μεγάλοις edd. — 180 ἄπ' ἄμετρον] ἄμετρον G, δέ τ' ἄμετρον A. — 184 γάμον ξμερόεντας G. — 185 τ'] γ' A. || τίουσ'  $\tilde{a}$ μ'  $\tilde{a}$ μ'  $\tilde{a}$ ποίτας G, τίουσ'  $\tilde{b}$ μοποίτας A. — 188 δ'] τ' edd. ||  $\tilde{a}$ φενοστε φρένας βασιλήϊον G. — 193 "Hunc versum huc ex II, 255 intrusum arbitror." K. — 194 ἐπεμβεβαώς G. — 197 αί] καί edd. — 207 ἐπείγητ'] ἐπίτητ' G (,,MS. ἐπιτητειδύσιν"). — 217 δυοῖς G. — 222 H' ε μεν G. — 224 με-γάλους ποτε δ' αὐ edd. — 225 ἢε] ἢ edd. — 226 ἔχωσιν] έωσιν edd. — 231 ἀπειράτε ἔστι G. — 233 ἐπιλέξωσι Θεοί suspectum. — 235 ὅγε] ὅτε G, ὁτὲ Α. — 236 ἢ ἄγαν αυξιν ("MS. αυξεῖν") G, ἡέ γ' ἄναξιν Α. — 237 τ ante άνδοῶν add G. — 239 θαλάμοις, λήιοισι (sic!) G, θαλάμοις, λητοισι A. — 240 λείαις, παντοίαις τ' ἀγέλαις edd. — 241 ηναλίων G. είναλίων ΑΚ. — 246 δεινάς ἄτας γ' edd. — 248 δ' εί κέντροισιν έπεμβεβαώτες ὁρώντο edd., sed ,,In marg. MS. vo. δ' είγε σὺν ἡελίω ἐπεμ". Unde emendavi. — 253 εί μή πως εὐεργός ὁρώη edd., quod retinueram inserto δ' post πως. — 254 Καὶ πουμω (sic!) G. — 261 η οτ' έν edd. ηπείροισιν edd. — 263 Ω ζε πάλιν θλιφθέντες G. — 264  $\dot{\eta}$ δε καὶ  $\dot{\eta}$ μερ $\dot{\eta}$ μερ $\dot{\eta}$ η  $\dot{\eta}$ μερ $\dot{\eta}$ η  $\dot{\eta}$ ο edd. — 270 , In ora MS. notatur hunc postponendum sequenti versu." G. Nec tamen justum ordinem restituerunt, sed γε pro τε scripserunt AR. — 271 τ' post παμάτων add. edd. — 272 ὑποδερκόμενοι edd. — 274 αὐτούς θ' ξοδει G. — 276 ψυγμφ edd. — 281 ήττον edd. — 283 ἔχειν ἐνὶ δώμασι v. Cfr. VI, 144. 201. — 288 λαλίης G. — 295 τρίγωνος v. — 299 άγαθηςτε τύχοιεν G. — 302 αὐτοὺς G. — 304 απείριτον] ὑπείρογον y repetitum ex 303. Cfr. II. 262. — 312 δ' ἄρα] γὰρ edd. — 314 ἐπιμαρτυρίαις τάδε G. — 328 πρήξεσι δ' έν edd. — 330 ύβρισταί] Τ' βρεις τε G. || τε om G. - 334 καὶ τ' G, καὶ τ' A. - 338 κακὴ πόλεν έδραμεν αίνή G, κατά πτόλιν έδραμεν αίνή A. Cfr. II, 298. — 340 την δ' G, quo retento 339 Έρμης τετράγωνος η άντίος η A. | τροχάση edd. — 351 "Poteris animo hic repetere v. 334: είκελα και δ' άλλαις έπιμαρτυρίαις τελέουσιν." Κ. 356 παλαισμοσύνησιν edd. — 357 τ' ἀγασθενέες] μεγασθενέες edd. — 363 δὲ πενῶς G, δέ πεν, ως A. || φανείειν G, φανείεν A. — 374 ἐξανύοντ' edd. || μενοινά G, μενοινή A. — 380 A"λλο τόδ' G. — 382 H"πουσιν G. — 383 ἐπὶ] ἐνὶ edd. — 386 ὁππότε δ'] ὁππότε G, ὁππότ ἂν A. — 390 λήθουσι G. — 392 θηλυτέροις δ' ὁπότ edd., sed ,,MS. δοτ'' G. — 397 ἄρ' αἰνὰ] ἄρενα G. — 400 δήσατ edd. — 402 ηδ'] εί δ' G. — 405 ἄφεσιν G. — 410 δύο  $\phi \tilde{\omega} \tilde{\tau}'$ ]  $\Phi \alpha \dot{\epsilon} \theta \omega \nu$  edd. — 411  $H^{\dagger} \tilde{\tau}' \tilde{\alpha} \nu$  G,  $\tilde{\eta} \delta' \tilde{\alpha} \nu$  A.  $\parallel \mu 0 i$ ρεσσι G. - 416 εύροις edd. - 417 σπέπτεο G. - 418 κείνου τε περιμοιβαΐσι δάσασθαι et 419 Τῶς γάρ κεν πλειόνων άριθμον μοιρών τε φράσαιο G, n. τ'. περί μοίρησι δ. et 419 τως γαρ πλειώνων α. μ. τ. φ. Α. — 424 αυτοί γε edd. — 425 γεινομένοις G. — 427 πλευρη G. —

In fine add G  $MANE'\Theta\Omega NO\Sigma$  AHOTEAE $\Sigma MATI-K\Omega^*N\mid BIBAI'ON$   $\Gamma.$ 

#### LIBER VI. (III.)

4 καίπες θανάτο θυμον edd. — 11 τεράτων G. — 12 γενεῆ G. — 18 γενέθλη G. — 25 ὅσοις ἔπι] ὅσσοις G, ὁπόσσοις A. — 30 σελήνην G. — 32 ἐπέχων edd. — 41 καὶ τότ' ἐπ' v. Vid. ad Quint. I, 120, cujus a norma non dissentire nostrum patet ex VI, 33. 92. 165; et cfr. IV, ρεφθέντ' 127 = I, 292. Tum ὑπ' ἀδίνεσσιν vide 49. | θαιφθέντ' Μ, θρεφθέντ' G, θουφθέντ' A. — 43 ἔοι] ἐνὶ G. — 45 Δ"θοης (sic!) G. || ἄν om edd. — 48 ἰόντος v. — 49 ὅλι-

σθον δλοντο edd., quo retento Axt. l. c. ad versum sequentem adscripsit: "Αγγι ποδ. ist auf jeden Fall verderbt: wenn es noch μεσσηγύ hiesse! Vielleicht schrieb er Είλείθνιαν, oder αμφιπόλοισι." Frustra! — 50 έπ'] ές G. — 56 ίσοῖ ΑΚ retento in fine τέπεσσιν, pro quo nunc ex 145 τίεσκεν scripsi. Lacunam enim subesse hic minus probabile videbatur. Etiam Axt. l. c. jam Dorvillianum ໂσον γονίμοισιν έτισεν probat. — 57 H ν δὲ ὅλως G. — 58 ὑπαι G, ἀπαὶ A. || χείλεσι δεφθὲν G. — 59 ενούλησεν G, αΐν' ὅτλησεν A. — 67 Ρίφθέντ' έπ γώρης G. — 68 δουλοσύνη — οιζυρή edd. — 70 έφεσπόμενος G. — 71 Μήνης G. — 79 Αρεως επομένου G. — 83 ώρονόμου G. — 86 δ δε τόδε G. — 90 ογ'] δ δ' G. 60° A. — 96 ιωσιν (sic!) G. An έωσιν? — 98 Βορήν τέ μιν edd. — 99 Η" πάλι δ' άδδήτοις G. || τοπέεσσι γένονται G. τοπέεσσιν έσονται A. — 100 θ' om G. — 105 άγνοστρόφον G. — 106 φαινόντων edd. || η ότε τοῖσιν G, ηέ τε τοῖσιν A. — 113 H"εις G, ἥιες A. — 114 Εκαστον? — 117 γενεή ν. - 122 πέλη Φαέθοντι ἀριγνώτω Ισόμοιρος G. — 129 Εομείηςτε G. | βλοσυρήτε Κυθήρη G. — 131 μετερχομένοις G. — 137 αυτη edd. || αναιήσιν G. ύπερ θώρης G. — 153 Lacunam post hunc versum esse jam olim Axt. vidit, qui nunc dubitanter μη λέπτρα πόρωσιν conjecit. — 162 δεχνυμένη G. — 164 δοόωντες G. — 167 τοῖσιν γάρ edd. — 171 τες δ' αὐτὰι καὶ ηνκλήροιο (sic!) G. — 172 έφ' ωρης | "της (sic!) G, Ιησιν Α. — 173 H" στε G. — 175 κασιγνήτοις πατέρων, σφετέροιςτε τοκεύσιν G, κασιγνήτοις πατέρων σφετέροις τε τέκεσσιν Α. - 176 ην δ' "Αρης ύπογείω η δυτικώ ενί κέντοω G. — 180 ύπείη edd. — 182 κουπταδίοις edd. — 183 φιλωθείσαι G. — 184 λάθρης G. — 192 τόθ'] οθ' G. — 193 αὐτῶν] ἄλλων G. — 198 ἔνιφθεν G. άρπαγίμοις νύμφαι G. — 204 συνέουσιν edd. — 208 γένοντο, lo αν G, γένοντ', ηδ' αν A. — 209 αυτοί δ' αν μάγλοι edd. — 210 τε om G. — 212 Δέχνυσθαι ξυνίη στονάχη ενεκεν G, δέχνυσθαι ξενίης στοναχή ενεκεν A. — 214 ζώιων εὐὶ μήνην (sic!) G, ζώω ἔνι Μήνης A. — 216 πέλοι ἀνδρὸς G, πέλοι ἀνδοί A. — 219 ταῦτα edd. — 220 ἀλόχο ἐνὶ edd. — 223 σχήματα edd. — 224 κατ'] μετ' v. πατόπισθ' edd. — 233 δώπαν καὶ δισσούς edd. — 240 ἰδ'] τε καί G. — 242 οἴκω K, errore nescio quo. — 245 ἔδ-

φεσσαν G. — 251 λάβονται edd. — 252 οπου G. — 253 άλλοι δ' εν ζώοις δισσοί edd. — 255 παΐδες edd. — 261 n' om v. — 270 δρώη G, δρώη A, qui εί pro η scripsit. — 275 οί γάρ του G, οί γάρ τοι A. — 287 Ε' ζηται G. — 288 ήέ γ' edd. — 295 εί δ' ἄρα πως ἄστρων κατ' απείριτον οίμον edd. — 296 čol] čvi G. — 298 "MS. žnovin et supersor. έποντει." G. — 299 λιτοί] αὐτοί edd. — 301 βεβαῆσι G. — 305 έπλ φώτων G, έπλ φωτῶν A. — 309 τ' om G. — 312  $\alpha \varphi$  edd. — 314  $\eta \sigma \iota$  G. — 315  $\tau$  om edd. — 321  $\tau \iota \nu \iota$ Mท์ทๆ Sic em Dorvill. ad Charit. p. 678; ชเร แท้ทๆ G, ชเร Mท์ทๆ AK. — 322 αλλήλων G, quod tacite mutavit A. — 329 μηδ' ην τινι G, μηδ' αν τινι A. | συνάπτη A, errore. — 334 Ζηνα G. — 342 πέντρα G. — 343 ἐπανθῆρες G. — 346 Η είκελα G, "Supersor. η tκελα" Gron., η tκελα A. — 350 σοφίης G, σοφίης Α. — 351 τελέθουσι G. — 353 Εἰσεοῦσι G. — 359 Καὶ δ' ἄρα κ'ἢν τροπικοῖς G, καὶ δ' ἄρα καὶ τροπικοῖς Α. — 360 στερεοίσιν έποντες G, στερεοίσιν επόντες Α. — 362 δ' ενυγορίσι G, δ' ενύγροισι A. — 363 ξοινήν G. || δ' ότε G. — 365 καί τ' απταίστους suspectum: an καὶ παν σέπτους? — 371 ταῦτα γὰο G. || ξοινήν G. — 375 δοπάλοις τεί δοπάλοισι v. quo retento στιβαροίς sive βριαροίς (ex 417) scribi deberet, cum σθεναροίς non sufficeret. — 380 δύναντι edd. — 383 Δη βαιον G. — 385 lδέ] δέ τε G. — 389 Σήμασιν είδέ γε G, σήμασιν · εί δέ γε A, sed σήματος M, pro quo , alius πέρματος praetulerit". K. — 390 Α' σσοτέρω G, ασσοτέρω ΑΚ. — 398 πέντρον G. — 399 περ] μεν ν. || πάλλιμος G. — 400 ορῶντο G, ὁρῶνται A. — 401 αἰόλα] ἄλλα τε edd. — 407 βροτῶν G, βοτῶν AK. — 419 ἐν] Εἰ G. — 420 η̂έ τ' edd. || τήκοντες G. — 426 κείνην G, κοινην A. — 430 αλλ εν] αλλον G, αλλου A. — 432 εὐνήτοιςτε G. — 434 περόνησιν edd. — 439 δ'] δέ G. — 442 καί] κατ' G. — 443 επταμένοις G. — 444 Πιδναμένους G. | υπ' edd. | πετεινώ G. — 447 παίδων paullulum suspectum: an φορτῶν? — 448 ἐπ'] ὑπ' ν. — 450 Πυρόεντος G. — 451 η κ' αύτοι G. — 453 θοῶν βοῶν G. — 454 De repetita clausula magnopere dubito; facile tale quid et scribi a poëta et omitti a librario potuit: ώμοβόρων θηρ ων ήγήτορας ανδοας. Cfr. IV, 245 sq. — 460 βλαβερή] μαλερή v. Quem fugit Homerica ὀλοώτατος ὀδμή? — 466 ή $\xi$  ήδ $\xi$  v. —

470 ἀρθέντες ενθέντες edd. — 473 μάντεις ἀστρονόμοι οίων. edd. — 474 τ' post θυέων om edd. — 477 Κεῖνοι γ' άλλήλων G, (ος πάλι δ' Έρμοῦ,) κεῖνοί τ' άλλήλους Α. --481 συνέφηναν G, sed ουν έφηναν M. - 484 βροτον G. βροτοῦ Α. — 485 ἐφέσπηται, πολύπλαγιτόν πεο G, ἐφέπη, πουλύπλαγιτόν Α. — 486 νηός θ'] νηώς G. — 498 θοη-νητάς G, θοηνεῦντας Α. — 499 κατ' αὐτὸν G, καθ' αὐτοῦ A. — 501 H"ν αὐτᾶις G.  $\parallel$  ὀλοῆσιν ἐπακτᾶις G. ὀλοῆσιν ἐπ' antaig A, quod si recte haberet, jus naufragii innueretur ab hominibus litoralibus etiamnunc passim exercitum. Verum piratas potius intelligi jam olim monui. Sed emendatio non nimis certa: poterat etiam aut όλοαῖς ἐπαγωγαῖς aut aliud quid scribi. — 502 ἄτερ G. — 503 τε] γε edd. — 506 η̂ε φύθμοιο edd. — 507 βητάρμονας ἄνδρας ἐόντας edd. — 508 Θῆκαν, ἢ G; δῆκαν, καὶ Α. || λάλους edd. νον G. — 517 ψαφαροί v. — 523 Δυδοίο G. — 525 μιμητήσι G. — 533 στεγέεσσιν G. || αἴσχια G. — 536 τε om G. — 538 διδύμη G. | άγείρονται edd. — 540 Suspectum hic quidem ασνω, quod III, 261. VI, 198. 648. 719 recte habet, nec praestat quod A conjecit  $\alpha \varphi \alpha \varphi$ : potius  $\epsilon \dot{\eta} \nu$  ex consuetudine videtur. — 543 έν στέρνοισιν edd. — 553 τοῦτο] ταυτό v, quod pronomen recte legitur 219, sed alterum 119. 429. 636. — 544 δ' ηπειτα edd. — 547 n'] y' v. — 554 Έρμην edd. — 560 πινυτές G. | παραβλητας edd. — 566 ποὸ δύσιν G. — 567 δ' om K errore. — 575 φανή] φάει edd. — 577 Ο΄ τεα δή νώτοις σφετέροις G, ὀστέα δή νώτου σφετέροις Α. || ἐπ' edd. — 580 Μηδὲ G. || ἀποτμή-γεσιν G, ἀποτμήγουσ' ἰδ' Α. — 584 ἔτευξαν edd. — 592 αεί] αδεν Κ. Illo restituto lacuna indicanda fuit. — 600 δέ] τε edd. — 598 η ξηρῶν] η ἐξ ὑγρῶν edd. — 599 τελεῦσι edd. || τ'] δ' Κ errore. — 601 θέη] θοὸς G. — 602 ἀνιηροὶ v. — 605 δυς υπ' εκείνη έη] δύσις επείη G, δύση επείη nunc conj Axt. l. c. — 611 ευτε δε καί ut 606? — 617 σὺν τῷ ] ἀυτοῖς G, sed σὺν τοῖς MA. - 620 Δεύσει, ἐνκατέναντ' G. — 621 βροτοῖς edd. — 622 Εποιτο edd. — 625 σοβέειν G. — 629 Εξειν καὶ πενίην τε σίνη τε ν; Εξειν καὶ κακίην τε, σίνη δὲ conj. A l. c. 33: ,,von der Armuth ist erst im Folgenden die Rede." - 630 vooovg edd. - 643 μελέων G. — 644 "τοι G. | πέντρου πλήρου v. — 646

ἄπασσαν] ἤμερσαν G, ἐμέρισσαν AK verbo huic ignoto. || αὔ-δοντες G. — 647 τετράγωνος G, τετράγωνοι A. — 648 δρόων G. — 649 δνιώρην G. — 651 δεκατέτως G. — 663 πενίης κρυερῆς v. Sed vid. 633. 679. — 665 αν] ἦν G, αν A. — 666 συναφὴν G. — 670 κ'] γ' edd. — 673 ἔξεκύλισσεν G. — 674 τέχναις] τέχνεων G, τεχνέων AK. — 675 καλὴ] βάλλη A sine lacuna. — 676 μάλα] κατὰ edd. || πάντ'] πόλλ' v. — 678 ἄσπετος] ἄσπετά γ' edd. — 684 H'εις G, sed ἤεἰς M; ἤιες A. — 685 Τῶς G, τως A. — 687 καὶ] ἢ edd. || καθύπερθε βέοιεν G, sed καθυπερτερέοιεν M; καθύπερτερέοιεν miro errore A. — 688 τοίγ'] τότ' G. — 694 γεγαῶτες edd. || ἔκουσιν G, εἴκουσιν A. — 697 ἔσται edd. — 701 ἢ om G. — 702 πέλοι edd. — 703 εἰ] ἢν v. — 706 ἀμφοτέρων δμώων v. — 706 δέ κεν G. — 707 δ' αὐτ' ἐν κέντρω Κρόνος G, δ' αὖ Κρόνος ἐν κέντρω A. — 709 ἐπ'] ὑπ' edd. — 711 Α΄ μμ' G. — 717 δρῶντο G. — 723 Μήτινος αὐλέσαντος G, sed in M "superscript. αὐλυσαντος. " — 730 δππόσα] ὅσσα γε edd. — 732 Post hunc hujuscemodi versum: σχήματα, τοῖσιν ἄνακτας ἰδὲ κρατεροὺς βασι-

excidisse demonstravi in praesat. p. XVI. — 734 οὔ κ'] οὖκ ν. — 735 τοίη ἀεὶ] τοιῆς ἂν G, (μαντοσύνησι γὰρ) ἂν τοίαις A. — 736 τῆδ'] τήν δ' G, δῆθ' A. — 737 γε] τε G.  $\parallel$  ἔχων $\parallel$  ἄγων G, ἐγων A. — 741 τῆ μ'] τὴν G.  $\parallel$  ἔφην ἐπολύλλιτος G. — 742 ὑστατίοισι μετ' ν. — 743 τάδ' G. — 747 καθ' ὥρης $\parallel$  καὶ ὥρη edd. — 751 μούση G. — 753 αἰγιόχοιο θύγατρες edd. —

In fine add G  $MANE'\Theta\Omega NO\Sigma$   $A\Pi OTE \Lambda E\Sigma MATI-$ ,  $K\Omega^*N \mid BIB\Lambda I'ON \leq TETE'\Lambda E\Sigma TAI$ .

#### LIBER IV.

1 πλάστιγγος G. — 4 ξξονόμηνας G, ξξονόμηνα A. — 6 ήμιμητ' ἀποξόειη G, ήμιτμῆγι πορείη A. — 7 θεομήτορα edd. — 17 ξε βίον φοης G. — 21 ζωϊδίοιςτε G, ζώδια δ' οίς τε A. — 29 αλθερολαμπῆ G, quod errore relictum in K; αλθερολαμπῆ A. — 31 ξέξει K errore. — 33 λύπης hic quoque G. — 35 An βιοτοσπόπον ut infra 572? Sed efr. supra 28 κλυτοτέρμονος ώρης, quamquam hic quoque ex 77 βιοτέρμονος praesto est. — 37 δρόμον G. — 38 ήξ

edd. - 40 πολέμω] πόλεων G, πολέων AK. - 43 πολύnleog offeral ofnoug G, nolù nléog offer' ég ofnoug A. -44 περιλαμπέος edd. — 45 αμφιπολεύει G. — 49 πότμω] πόσμφ edd. — 52 νοσερώς edd. — 53 δύνουσα edd. — 56 παναθέσμιος ανήρ edd. — 57 αίσχρεόμυθος edd. — 60 κατὰ μόχθους edd. — 65 ην μεν γὰρ edd. || μεσόεντα G, μεσοούντα A. — 68 ,, εκ τοίης τιμής μυστήρια τεύχετ απιστα edd.. clausula v. 64 inepte repetita, quae sine dubio invecta est, postquam genuina perierant. Eorum fortasse leve vestigium restat in scriptura v. praecedentis, de qua ita G scribit: ..Sic edidi, quum in MS. esset απλάτου διακοσμήτορα κόμπον, eigue superscriptum απλάτους διεκοσμήτορα, at in margine γο. θεομήτορα πόσμον, quod superius" (v. 7) ,,occurrit, ut pateat locum diu fuisse ambiguum." Hine ad τιμής addidi dé, versu lacunae signis expleto." Ita tum quidem disserui, nunc vero locum mutilatum ex relictis laciniis satis probabiliter mihi restituisse videor: cfr. II, 243, III, 80 de eodem 72 καὶ καλαμογο.] ἐκ καλαμογο. edd. schemate. τε om edd. | άγρήεντας edd., άγριόεντας Κ. πατὰ γῆς edd. — 81 σεληνιάζων τε νόσοισι edd. —  $\gamma \tilde{\eta}_{5} \tau \epsilon G$ ,  $\gamma \tilde{\eta}_{5} \gamma \epsilon A$ . ||  $\varphi \epsilon \varphi \circ \iota \tau \circ \operatorname{edd} \cdot - 82 i \delta' \epsilon \nu$ |  $\epsilon \tau \iota G$ , sed εί δ' εν M. - 85 ενόλβους edd. - 86 θηλυγόνους δε τέπνοισι καὶ εὐπάτορας κ' ἀτρέπτους G; καὶ ἀτρέπτους ceteris corruptelis retentis A. — 87 δύναντος edd. — 88 πλαγκτα] πολλά edd. — 89 εν ξενίησιν Κ, quoniam sequentis versus defectum nondum perspexeram. Patet enim tale quid deesse:

— — Εν ξενίη τε τὸ πλεῖστον ζωῆς θάμ' άλωόμενος τολυπεύσει, είναλίας νῆάς τε διευθύνων βιοτεύσει.

95 γονίμην ὥρην edd. — 99 Ι΄ ζεσθαι G. — 102 πλουτοτόπος] πλειστοτόπους edd., τιπτομένοις dubitanter K. — 104 δ' οὺν ξξει edd. — 105 Η΄ συχίης G. — 106 τ' om edd. — 108 ᾶμα τροχίη G, άματροχίη ΑΚ. — 109 σοι edd. — 114 λιτῆς] λεπτῆς edd. — 115 ὥλετο edd. — 126 ἡ] ἡν G, ἡν Α. — 127 σοφίησιν ἀρίστους ν, quod spud hunc propter 129 mutandum erat: cfr. 141. 203. — 132 Post hunc alium versum deesse nunc demum intellexi, cujus quae textui intuli verba ex IV, 45 et VI, 484 petita sunt. Vix dubito, quin olim totus locus hoc modo scriptus fuerit:

ήνίκ' αν εν καθέτω κόσμου μέ σον άμφιπολεύη ού ο αν ον εν καθύγοω η καί πτερόεντι φαανθείς

ξωιδίω—; cfr. VI, 451. — 134 Ϋδους G. — 135 δ' αίρήσεται] δηράσσεται G, δηρήσεται A. — 136 Γ΄ μερον G, ίμέρω A. — 137 κοινωνὸν πάντων G, κοινωνῶν πάντων A. — 138 ἐκ θαλάμων edd. — 141 Ex I, 303 intrusus videtur. — 145 ὀφδῆναι, γαίης τε τεμεῖν καρκὸν παρὰ νῶτα nulla notata lacuna v. Versum, quem olim "multis tentatis emendare non potui sed intactum reliqui," jam recte constituisse mihi videor: de προστῆναι cfr. 63; tum tale quid excidisse videtur:

γαίης τε τεμεῖν κάτα ώλκας ἀρότρφ,
 γαίης δ' ἀμηθέντα φέρειν καρπὸν περὶ νῶτα.

Vid. σ 366—375. Nisi potius omnia ad messem referebantur hoc fere modo:

γαίης τε τεμεῖν καρπὸν δρεπάνησιν,
 ἐλλεδανοῖσι δέειν τε, δετόν τε φέρειν περὶ νῶτα.

Cfr.  $\Sigma$  550—556. — 147  $\tilde{\epsilon}$ χοι G. — 154  $\mu$  $\tilde{\eta}$ νη τε edd.  $\parallel$  λοχευομένη τε G. — 156 πείνοισι edd. — 157 E  $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}$ είς οἰπεῖα G. — 159 E"σσεσθαι G. || πεῖνα G, παινὰ A. — 167 αστροκυκλόεσσαν G. - 171 βαλή G, βάλη A. | φαίνοντι edd. — · 173 "Αρεος] αίθέρος edd. | αιολαπάλαςτε προφανεί G. — 174 τ' om G. — 175 In K lacunae signa non in medio versu, sed post eum posueram. — 178  $\delta \hat{\epsilon}$   $\tau \epsilon$  edd. — 183 λυρικῶν] λογικῶν G, χορικῶν A. — 187 "Αρεος] αίθέρος edd. — 188 antiversi G. — 191 naivisuat' edd. — 194 ἐπ'] ἐν edd. — 195 ἐπανίσχωσι G. — 200 κακά δεῖπνα] κατάδειπνα v. In clausula haud scio an ελκύσματα λυγοά scripscrit. — 206 Κυλλήνιος edd. — 209 είλικα,] , ήνίκα G. — 211 μάντιας ἐσθλούς] μάντιν ἔθηκεν edd. — 212 ύδρομάντις ἔρεξεν G. — 216 λυσσομανούντων edd. — 217 σεληνιάζοντα A. — 219 μίγα] μέγα G. — 220 μηδέων απαμήτορας παίδων Ισομήτορας edd. — 227 ίερολήμπτους G, lεφολήπτους AK. — 230 διαλαμπάδα G, διαλαμπάδας A.  $\parallel$  ἀντία $\parallel$  ἀντίνι G. — 231 ἢ δρόμον εἰς $\parallel$  ἢ δρόμον η G, ηὲ δρόμον γ Α. — 233 ψεύσταις ν. Cfr. 186. 344. — 235 καταναιδιστηρας G. — 239 βαίνων] Φαίνων edd. —240 τοξότεώτε βαλή G, Τοξότεώ γε βάλη Α. || σελάεσσι μελάθρου edd. — 242 Λέων τε λέοντος G. — 245 τ' om edd. || ίμεροέσσης v. — 247 δ' | τ'. — 250 ἐν ἀλλήλοισιν G. —

251 ὸχθοφόρους G, quod ne mutes in ὀνθοφόρους, vid. 259. — 254 παρανχυσίησι G, παραιχυσίεσσι A.  $\parallel$  μεληβιωλυτα M, μέλη βιώλυτα G. — 256 Πρὸς δέ τι G. — 259 ἀνθολόγοι edd., quod vix de ξιζοτόμοις sive hominibus medicas aut veneficas herbas quaerentibus intelligi possit. — 262 Πάντ' ἐπὶ γαίης G, πάντ' ἐπεὶ ἐκ γαίης A. — 267 γαστρονόμους A errore. — 268 καὶ ἐμπορίης τε edd. — 269 μυσερούς σηπτάςτε G, μυσαρούς σηπτάς τε A. Collato VI, 463 sq. patet hujuscemodi versum excidisse:

ληθύας εν τε λέβησιν αμ' αλμη μελδεύοντας. — 274 ασθμοτόποιο G, ασθματιποΐο ΑΚ. — 278 απροις Εργοις v. — 284 πρατοπαγείς edd., πρατοπλαγείς K ex em Lobeckii Parall. gramm. Gr. p. 288. — 285 χλεύης edd. | ετοίμην] όμοίην edd. — 294 Κυθηριας Κυθήρη edd. — 296 απλατον G. — 298 Ιπελου G, Ιπελου Α. — 299 απαγγέλλουσιν? — 301 Post δαιτυμόνας comma v. — 302 μεταποσμηθέντας G. — 305 μοιχατάταιμοιρέοντες (sic!) Μ, Μοιχάται, αίμορέοντες G. — 307 παπομήτορες v. — 311 γεγοπώτας G. — 314 αίσχρεοπερδείς edd. — 320 δεροεργέας K, perperam. — 322 δωπέςτε G. — 325 Λαοτόμουτε G. || έγρεσιδόμους G. — 329 Post δείπνυσι comma v. — 333 Μαρμαρυγή δ' απτίν' ότ' αν σελατηφόρος G. — 334 σεληναίη G. — 335 πέση edd. — 343 Ζωοτύπης G. — 344 Θήδοντ', η μεθόδωντε λινοστολίη G. — 346 πονήσονται edd. — 351 εου επην 352 θηράσσεται G. — 355 έφορῶσι τε τοῦτον G. έφορῶσί γε τοῦτον A. — 356 η Διωναίης edd. — 357 πόρνας pro μαγλάδας et 358 vice versa μαγλάδας pro πόρνας. Κ. | τεύχει τ' άστεῖα φυείσας edd. (,,MS. ταστοιαφυείσας"). — 358 Πόρνας καὶ τριβάδας G, πόρνας τε τριβάδας τ' Α. — 363 δρίζει G, δρίζει A. — 368 ἐνθεσίην] ἔνθεσιν ἢ edd. — 369 δηλυτόκων v. — 371 δ' om edd. — 373 πονέοντα G. — 376 σύν τε edd. — 378 Χρηματίαι G, γρήματι καί A. — 379 μήνης G. — 380 πλαγκτοῦ G. — 381 ἔσσεται κείνων ("Supersor. Egget' enelvav") G, Egtal enelvav A. — 383 en nal 385 έμ]  $\ddot{\eta}$  G. || τελέουσι λοχεῖαι G, τελέθουσι λοχεῖαι **A.** — 386 φαέεσσ'] φάος η G. — 387 θηητῶν] τότε θνητῶν edd. — 388 οὖ]  $\dot{\phi}$  edd. — 390 E σσεται δ' εν γενέδλαισι \* (,,\*In MS. haec sunt ab manu secunda, quae erasis antiquioribus haec inscripsit") G, έσται δ' έν γενέθλησι et

in fine ἐςαθοεῖν A sine ulla apertissimi defectus suspicione. — 391 "Αρης edd. — 397 ὕδασιν ηκτορας G. — 398 τε om G. — 401 Molons edd. — 408 αὐχήσωσιν G, αὐχήσουσιν A. — 413 αμβλωσσους δ' αγυναιξι (sic!) M, Α'μβλώσσοις δ' α γυναιξί G, αμβλωσμοῖς δὲ γυναιξί A. || φύσις ex I, 338 intuli ; Κύ-πρις edd. — 423 ἰδ' ἡγητῆρας edd. — 427 θεολήπτους AK, sine necessitate. — 430 ,,Hunc versum, qui est apud Gron. 441, huc transposuimus. A. — 442 ανδροτάτους G. — 448 ψηφίδων?— 452 ἠδ' ἐν] ἢν μὲν edd. [ πέλονται G. — 453 αἴθρη G. — 455 διδυματοκαταφύσετ' M, δίδυμα τοκετὰ φύσετ' G. — 460 Οὐρανίου G. — 468 ὑπουργούς] ὑπὲρ γῆν edd. — 472 Ἦρεα] κόσμφ edd. — 472 Ἦρεα] αίθέρα edd. — 473 έναντιόωντα] έναντίον ἄστρα edd. — 474 μεροπήϊας G. — 481 αὐτοῖς ἢ] αὐτοῖσι G. — Inter 485 et 486 inserendum fuisse I, 313 jam is qui librum Halensem descripsit indicaverat: nec tamen recepit A. — 488 povlois φοβεροίς v; I, 316 σφαγίοις legitur. — 490 λυγρον πικρον edd. — 507 άλλοτρίους θαλάμους sequentibus junctum G. άλλοτοίου θαλάμου olim K. — 509 εερόπλαγκτου G. — 510 μήνη G. — 513 γενεήντ' G. — 514  $l\partial v \delta l \kappa \alpha \iota o \iota$ ] ήδὲ βίαιοι edd. — 516 ἐπ' ἄστροις edd. — 524 τιμήν antecedentibus junctum edd. — 531 δρόμον] νόον v. — 534 έκ τ' ένύδρων edd. - 535 τελέουσιν edd. - 536 τελέων] τε λόγων G, γε λόγων A. — 540 Μαρφακτον G. — 546 συνδέσμους φυσμοῖο edd., συνδέσμου Κοονικοῖο Κ. — 547 ίδ'] ἐν G. — 548 θεόλημπτα G. || ἀπρατόεντι edd. — 549 πολλάτ G, πολλά δ' A. || καὶ ἀνθοώποις edd. — 551 βίων G. || κελεύθους v. — 555 กะหอดอเอิที | กะหอดอิธอหที่ v , corruptum ex verbo quod antecedit. — 556 μηνίσμασί edd. — 557 ὀξύχολοι edd., ὀξύγοοι Κ. — 559 θεά v. Consulto volgarem formam etiam in θέα retinui. —  $560 \ \emph{\'e} \lambda \theta \eta \ \emph{d} \phi \theta \tilde{\eta} \ \emph{edd.}$  —  $565 \ \emph{δι} \alpha \ \pi \alpha \nu \tau \grave{o}_{\varsigma} \ \emph{]}$ διὰ θυμὸν edd. — 571 νεον G. An θοον? — 575 μέγ'] μετ' edd. — 576 καρπώσασθαι edd. — 577 μέροπος πόφον G. — 583 φαίνη G. — 585 τε τόποιο] τέπνοισι G, πείνοισι A. — 587 δειχθείς edd. — 590 διδυματόκαι edd.. διδυμάστροφοι K. quam insolentiorem formam nunc mutavi. — 592 αίσχοεόφημοι edd. — 596 ἐκθεσίμην G. — 598 συνaly G, συνίη A. || τ' om edd. — 599 λαμπομένω edd., λαμπόμενοι Κ. — 600 ημισυ δοῦλοι G. — 606 An potius

In fine add G MANE ΘΩΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-

KΩ~N BIBAI'ON Δ.

#### LIBER I. (V.)

20 εταιρίσιν, ήδε λαφύραις G, εταιρίσιν ήδε λάφυρα A, έταιρίσιν, ήδὲ λαφύροις Κ "vocabulo insolenter ad captivas puellas traducto," quod jam non sufficere videbatur. τοῖσιν τούτοις G. — 39 χρώματος G, χρήματος A. μόρον αίνον ουκ έκφεύγουσι G, μόρον αίνον υπεκφεύγουσι A. μοίραν δ' ούκ έκφεύγουσι K majore quam opus erat molimine. — 44 αὐτοῖσιν | ἄνδρεσσιν? — 47 κρατέουσ' edd. — 54 O'χθούς G, ὄχθούς A. — 60 απτοντ' ἢ λύρης εὐρύθμοιο G. — 85 οἵτ' ἐπὶ edd. — 87 παρύγροισι edd. — 88 lδίων edd. — 91 τ' om edd. — 100 έλαιοφόροιο edd. — 106 τε om edd. — 117 θηλυ G. — 120 δεινου G. — 123 ήδε και αὐτὸς εἰ δέ κεν οὕτω edd. — 124 και Κρόνος αμφιβάλοι edd. — 126 αίνότες' ὄντας G. — 137 Χουλοί G. — 142 έμπlποανται ν. — 144 ξηροῖσιν] ξηροl μέν G. — 148 ακλειῶς μεθ' έοῦ μόρου ἐσταύρωσας edd. — 149 οὖ τέτατ'] Οὔτι τάδ' G. || ἡλοπαγῆ G. — 155 οἶ κεν έπειτα edd. — 159 hic legitur pentameter quem infra sub E 29 posuimus. — 160 τουχώμενον G. — 165 Λεπταλέοις 168 ολλυσι G. — 170 εγύμνασεν ημασιν G. — 171 τε om edd. | ἀργαλίαις πενίεσσιν G. — 172 ενδείεσσιν G. — 174 στυγερῷ — σιδήρω edd., quod infra sub E 29 re-173 Α΄ς τε γουῆ δ', άγυναιον ἄτενοντ' ἐν νεότητι G, quod feliciter em A de transponendo versu nihil sentiens. — 159 Α'νέρα σ' ἐκτήκει G. — 175 τοῦτον edd. — 179 H" πάθος ηπλώουσιν G, η πάθον (junctum cum σίνος αίνον) η

πλώουσιν A lacuna non animadversa. — 180 Παφίην G. μέν] κεν G. — 181 Την πράξιν έξουσιν G. — 185 Ο σσοι G. — 188 μινυνθαδίοισι edd. — 189 αυχήσαντα edd. — 190 θηρίεσοι G. || δυζήσασαι edd., δοιζήσασαι Κ. - 192 Αυται G. — 198 άθανάτοισι θυηλης (θυήλης G) edd. — 204 τε om edd. — 213 τελέσειεν edd. — 214 έμεν δον edd. — 217 προκοπη στερεούσι G. || οδάσουσι ("in marg. adscriptum σκεδάσουσιν, ελάσουσιν") G. — 221 χρώματος G. χρήματος A. — 222 απ' εὐπορίης εν εὐπορίη edd. — 230 Ήελίου τε | ήελίοιο G. — 235 ή | ήν G. — 242 ολοαί τηοοῦσι G, ολοον τηροῦσι A. — 244 λυσσοώντες G. — 252 αὐτοὺς αὐτὰς G. — 254 Α ψαμένας — ἀμαμένας G. — 255 δαιομένας — παθούσας G. — 256 Κρόνου μέση G. Κρόνου μέσση Α. — 261 αξ] καὶ edd. || φίλτρα] λέπτρα edd. — 270 βιότου G. — 272 Μοίρην έντὸς ξχουσα G, μοίρης έντὸς ἔχουσα A. — 273 "Αρεός τ'] "Αρεος G, "Αρεως A. — 282 καθ'] έπ' G. — 292 σοφίεσσιν G. — 295 ποσμον G. — 299 εὐτυπέων ("Suprascr. εὐτυπέας") G, εὐτύπτων Α. — 302 Ε΄ ομεία ("Suprascr. εομείου") G, Έρμείω Κ. — \* 306 ἀμφικέρως G. — 307 λαξεύματα G. — 310 έπανύπτορας G. — 312 φωραθέντες G. — 313 σιδηοόεντάτε G. — 315 Consulto compilatori suas sordes reliqui, quamquam facile aut βίστον λείψει aut θάνατον βλέψει scribi potuit. — 317 ἀγχονέοντα G. — 321 Κρόνου G. — 326 ὑπότρομον G. — 327 πυανοχρόοιο G. — 333 K' ἐκ G. | αὐχήσουσιν edd. — 335 Μάρτυς δ' ἐπὶ τοῦτο γένηται καί Πυρόεις, Η' μήτης προτέρη οίχεται είς άζδην G, quod retinuit A, ego ex IV, 410 sq. redintegravi. — 342 στερέησιν G, στερέσειεν A. —  $345 \, \tilde{\eta}\delta\epsilon$  τούσδε edd. —  $348 \, E$ ντνχές έκ γενεῆς ἔσσεται τοῦτο θέμα edd., sed ..MS. ἔσειτε" G. — 352 εὐπράπτους edd. — 355 πολλῶν κακῶν G. — 356 τ' ἄξει] ἔξει G, &' ἕξει A. — 359 πλανῶντε G, sed ,,MS. πλανητῶν". — In fine add G: MANE ΘΩΝΟΣ Α'ΠΟΤΕ- $\triangle E \Sigma M A T I K \Omega^* N \mid B I B A I' O N \mid A \mid \Pi E \Pi A H P \Omega T A I$ .

#### LIBER V. (VI.)

2 ηΰρατο v. — 3 τ' in edd. post ἄστρων legitur. — 5 κεκόσμηται G. — 6 βλύζον] βληδῶν G. — 7 ἡ διὰ] H"ν δ' ἄρα G, αί δ' ἄρα A.  $\parallel$  οὐράνιον χορὸν edd. — 8 μοι-

**φαίοισι**] Μυρίοισι G. — 9 ἔτ' ἐμήσατο] ἐπεμήσατο G. — 11 οὐ] Οὖ G. || δ' om G,  $\gamma$ ' A. — 12 γενέσειας G. — 15 δ'] γ' G. - 18 Μοίρην G. - 21 παρέθηκα γελοΐα edd. Em Jacobs. ad Anthol. Palat. p. 671. - 22 Χρύσεα χαλπείοισιν G. | έπη A, perperam. — 23 κόγλος γουσῶ edd. πογλάδεσσιν G. quod fortasse retineri potest. Περιπορφύροντος ν. - 28 Ωρη δ' ακοιβούται βροτοίσι G. ώρη δ' ακριβούσα βροτοίσι ordine volgato retento A. — 27 ψεύσηται G; ωρη ψεύσηται, ωμ' έξωλισθεν Α. — 29 απ' ουρανοῦ αρέρι πουλύν edd. — 30 έπταπόλοιο G. — 31 καὶ γίνεται G prono errore propter antecedens γένος, quo non animadverso A versum γίγνεται αίωνος διζίς, φύσιος πολυμόρφου scriptum post 28 posuit. — 32 σφαίρωμ' ἄνα] σφαιρώματα edd. — 35 Versus, qui post 34 excidit huius constellationis primus, initium Zεύς fuisse patet. — 42 οτ' αν, pro quo A έπην, et λεύσειε ut alia consulto huic reliqui. — 44 σγήμασι καλον στήμασιν άλλος G. — 50 τούτων edd. — 55 sq. sic in G leguntur:

\* Ψυχρός γάρ τε πέλει τῆδε Κρόνοιο βολή καὶ πήγνυται

Ο ψιμος. εί δ' αμφω δί έριν δ' έπι πέντρον έγωσιν, hac addita nota: "Sic ordinavi, quum in MS. uno versu continuaretur, ψυχρός γάρ τε πέλει τῆδε κρόνοιο βολή καὶ πίγνυται ὄψιμος, in secundo ponerentur haec: εί δ' ἄμφω διέριν δ' ἐπίκεντρον έγωσιν, ut versus quinque pedum." Priora retinuit A, in altero versu εί δ' ἄμφω δηρίν γ' ἐπίκεντρον ἔγωσιν scribens. — 58 σύνοδοι edd. — 61 αποθάλπεται θερμώ G, θάλπει υπό θερμώ A. — 63 ἄστροισι ἄπασιν G. || κακοεργός edd. — 65 Evi Eulyou ev vneodiv (addito te ante nal A) edd. Ev อังงะไทธเง K. Cfr. IV, 89. 162. 470. 521. — 67 Zñlog G. || evπλήσιας Α. || ἀνάγκην | ἀνίην? - 68 άλλοποόσαλλα sine lacuna A. — 71 E'ς πορίην G. || τε om G. — 72 αίης αυαίης G. — 76 οταν δ'] οτ' αν G, έπην A. — 77 Ο σσον έχων G. || λεύσει G, λεύση 🛦 — 78 πέλεται πανείμερος ("Supersor. πανήμερος") G, πέλετ η η πανίμερος Α. — 79 έπιχθείς G, έπειχθείς ΑΚ. — 83 έπι πένθιμον (,,MS. έπιπένθιμον") G, έπι πένθιμον A. — 86 Παίοντας G. — 90 H'δέ (sed  $, \eta' \delta \varepsilon$  MS." et , superscr. εί δὲ") G, εί δὲ A. — 91 δρησμον δεσμον edd. — 94 δύναντες edd. — 96 πινυτοί G. — 97

δ' om edd. | μέγ' ἀειφόμενοι | ἐπιγεινόμενοι G, ἔπι γεινόμενοι A, ἀνεπειγόμενοι K. — 98 ψαύσαντες ] φύσαντες edd. — 99 unus versus in G legitur sic: Οὐφανίαισι βολαῖς ὡς ἀστέφες ἡλθον ἐπ' ἄφνφ \*, sed hac addita nota: ,, \* Post hoc verbum in MS. adscribitur ανέλαμψαν, quasi id his adnecti deberet. ΄΄ οὐφανίησι — ἡλθον ἐπ' ἄφνω A. Cfr. III, 67 sq. — 104 γελοίους K. Sed facile tale quid excidere poterat:

-- - - - ὅχλοισι γελοίων

έργων πραγματίη μέγα χάρμα φέροντας έτευξαν. Cfr. IV, 277. — 105 μέν supplet A. — 107 στομάνων πουφίμων G. — 112 Μείων δ' η μείζων G. — 116 διαvolαις G. — 118 εἰς νόσον ὀργη edd. — 122 γὰρ ἔγει] παρέγει corruptum ex versu antecedenti G. — 123 γείρον απ'] γείρων edd. — 124 Μίμνης ασκομένη δάνιόν περ απώλεσεν Ισοτέλησεν G. — 128 έφυσεν ξάσεν G. In alia omnia abiens A ούτοι έασιν πτωγοί, γερνηται ταλαπείριοι ήδέ τ' αληται. — 133 δεσμοβρόχους G. | θωήν | ζωήν v. - 135 Μιμητάς G. | καμάτου edd. - 139 Σχημα τότε Παφίης μεθοδέυεται, καί τοτ' έκεινος G, σχήματι της Παφίης μεθοδεύεται, ήδε τ' εκείνος Α. — 140 Α' εξενόθηλυς εων κοσμείται πέπλοισι G. - 141 καὶ τούτων άχοι δήμου θυμέλεσσιν έραστας G, και τούτων άρχει δήμου θυμέλησιν άρεστός A. -143 έρασταῖς G. - 146 σχοίνων ίδὲ Γερόφοιτον G, σχοίνων ηδ' ηερόφοιτον Α. — 147 πτερών G. — 149 εύροις v. — 151 Ανθρώπων δύνουσαν δράν, ότι ναύτιλον (,, MS. ναύτηλον") ύγρην G, ανθρώπων δεύουσαν δρά τότε ναύτιλος ύγρην A. — 155 η υδροχόω η ίχθυσι G. — 157 δ' om AK, ille consulto cum v. antecedenti δύνων ᾶρ καθ' ὕδωρ δεσμευόμενός scripsisset. — 158 πολυτοήτους G. An fuit βυθίοιο πολυτοήτους? — 160 ἄσθμα G. — 161 νομίαν G, νομίη A. — 163 Ω δαΐσιν πιθάρης νευροδέτου (... MS. νευρεν δε του supersor. νεῦρον") G, nostrum A nisi quod πιθάρη habet. γαλκῶ τε παρέξεται πνεῦμα G, χαλκοῖο πνεῦμα παρέξει A. — 167 Την δ' άλλων μορφην τοῖς χο μασιν ὧδε διώκει G, quo retento v. antecedenti ἐπιχωρεῖ pro ἐπὶ χώρη A. - 169 ἐπαναφέρηται μετ' ηελίοιο G. — 170 H νίοχον — διερχόμενον G. — 171  $\pi$  ωλων] ζώων ν. — 172 Kαλ νεέσει σύρτη edd., sed καλ νέες εισύρτη M. — 173 ὑψώματι οὐσα G, ὑψώματ'

lοῦσα A. — 175 χρησαμένη τέχνη — αναβαίνει edd. Em

A. — 177 εἰ δ' Αρεα ν. || γνοίης ἀκρώνυκτον G. τε om G. — 181 έπιφωλεύοντα κέντρα G, έπι φωλεύων κατά πέντρα ΑΚ. - 182 Την πράξιν Ζηνί και τον Κρόνον υπόγειον G, την πρηξιν ζητή και τον Κρόνον ονθ' υπόγειον ΑΚ: την Παφίην τηρή καί etc. conjecerunt AR. Locum, de quo olim desperavi, omisso vocabulo male suppletum nunc probabiliter restituisse mihi videor: signa, in quibus centra habere dicitur Mars, accuratius indicanda fuerunt. Et cfr. supra 84. 154. — 184 αὐτοῖς edd. — 185 αὐτομανοῦς G. προκαλούντας δε καλούντων edd., καθελόντας Κ. ύποδίψιον v. Em A. — 189 μεσουρανέουσα G, quo servato alius τύχησι scripsisset. — 190 σύν ἡελίω δ' ("MS. ἡλίω") G, σύν γ' Ήλίφ ων Α. — 191 υποσήκεται πένδιμος άνηο G, υποτήκει πένθιμον ανδρα A, υποτήκεται αίθινος ανήρ K, pro quo nunc consuetum adjectivum reposui. — 194 voc om G. || υφίσταται λευκόν G, υφίσταται άργον AK; sed nuhc sollemne fulminei dentis' epitheton retinere satius visum. - 195 Η" γναπτοίς ονύγεσσιν λαιμον ανόρυξεν όρίοις G. η λαιμον γναμπτοῖς ὀνύχεσσ' ἀνορύσσετ' ὀρείου Α. — 198 συνλειβομένη G, συλλειβομένη Α. — 199 μέλαθρα edd. — 200 Πολλάπι δ' η πτώσιν G, πολλάκις εν πτώσει Α. || η χώματι G, καλ χώματι A. — 201 Κλεινηδον επέρηξε G. | συνθλώμενον G, συνθλωμένου Α. — 203 Τέπνων G, τεπνοῦν Α. [ πεδονήϊον G. — 204 ως άλλην ἀσεβήϊον ἢ Ἰοκάστην edd. — 205 καὶ om G, quo non suppleto μητουιήσιν συν έμιξεν Α. — 207 μάρτυς] μάντις G. — 209 τοι Τιταν μέν] μέν Τιταν G. θεῖ ΑΚ. — 212 ἠδε edd. — 216 τελοῦσαν γυναιξίν τε συνευνάζουσαν G, τελούσι γυναιξί συνευνάζουσαι Α. — Μοίρην νευροτόμου έσφιγμένην ακρισιδήρω G, μοΐραν νευροτόμω εσφιγμένου άκρα σιδήρω Α. - 222 Τιτάνος εστίν εν οίκφ G. — 224 ατίμητον v. — 226 λίην] λείηντε G. — 229 ἐπιμήκεα G. — 233 δαπάνεσσι G. — 235 ἅρην \ χώ-236 δ' om edd. — 237 E'χθρούς ἐκπτώσει G, έγθοοῖς δὲ πτώξει Α. — 238 εἴξει] ἄρξει G. — 239 γραφαίς έπερείδεται ύψόσε γαίης edd., γραφαίς άπεπείγεται άλλοσε γαίης Κ. — 240 λύπης δίχα· τοῖς ἐπὶ τέκνοις edd. γραφαίς γοναίς edd. — 243 συνάπτοι G. — 245 πινυτὸν, ἐν γυμνάσι τὸν E ρμῆν G, πινυτόν τ', ἐν γυμνασίοις ἴσον Έρμη Α. — 246 ηδ' ἄρ' οί | ἀὐτὰρ (sic!) G. — 254 βλά-

πτει (,,MS. βλάπτη") καί τ' ένι φωσφόρον αίθρει G. — 255 κατίδοι, ταχινόν (,,MS. ταχιλόν") καί G, κατίδοιτο, κυλόν καί A. — 257 legον] μύριον G. — 259 πουφυρέοισι φέρει 261 Κ' ην G. | εσίδοι ύψωματι ούσαν G, εςίδη ύψωματ' Ιοῦσαν Α. — 262 Ω ρονόμοντε πρατεί, τοῦ πνεύματος αὐτὸς ὁ βραβεὺς G. — 263 χαριέστατον ἢθάδ' ἐόντα edd. — 267 ἀπρονόητον | ἀπροφίδητον ν. — 269 φιλοπράγμονα 271 συσικον G. — 273 τροσφαίς η έν ίδιεσι μελίσσαις G. τροφήσιν εν ήδείησι μελισσών Α. - 274 συνοδεύοι G. — 275 Ευπυρος G. — 277 ψηφών (ψήφων G) δ φιλάργυρος v. - 279 λίνων G. - 285 καὶ ην G. - 292 φαινόμενοι πάλιν και μακαριζόμενοι quasi pentameter esset edd. Aut ante aut post φαινόμενοι videtur λαμποοί seu tale quid excidisse. — 295 γηθούσιν ΑΚ. — 296 δόξαισιν G. || λελάληνται edd. — 297 δαλάμοισι] δὲ τόποισι edd. — 298 lδίων | δισσῶν edd. — 301 τε καί | καί G, ήδ' A. έκατήσιον G. — 303 πίθεται G. || φεῦγε G. — 304 ἐπαναλλομένους περίεργα G. — 306 εκ δε μικρης ψυχης G. — 308 et 309 transpositi in A. | 308 χουσοφυρητά G. — 310 δαπάνων G. — 311 διδόντες suppletum in A. — 312 έλεώμενοι μηδέν G. — 315 άλλως δ' ώς edd. — 317 πινυτάς τ'] πινυτές G, πινυτάς A. — 319 τε om G, διθύροισι A. — 322 ηυτε έργα edd. — 323 αίσχρως edd. — 324 ηούςτε G. — 325 H πολλών G, δη πολλών A.  $\parallel$  έςε ἀτέπνοις G, ἔσται ἄτεπνος Α. — 330 στεῖς' ἄλοχος G. — 338 Δύσσα δε G. — 340 αμβλύνεται καὶ μεταβάλλει G. —

In fine add G  $MANE'\Theta\Omega NO\Sigma$   $A\Pi OTE \Lambda E\Sigma MATI-$ 

 $K\Omega$ N | BIBATON E.

De fragmentis Dorothei atque Annubionis simpliciter repetere placet quae olim breviter admonui:

"Corollarii loco nonaginta octo astrologici argumenti versus addo, quos Iriarte Reg. Bibl. Matrit. codd. Gr. p. 244—46 ex binis foliis chartaceis manu recentiore exaratis, quae codici LXVIII typis excuso inserta erant, descriptos dedit. Eorum triginta tres jam Salmasius protulerat: 1 sq. Exercitt. Plinn. II, p. 1227.— 8 praef. ad Diatrib. de ann. climacter. 22—25. E. Pl. I, 652 et A. Cl. p. 289.— 31 sq. 34. E. Pl. II, p. 1235.—59—62 lbid.— 63 sq. 66 sq. 69—71 A. Cl. p. 291.— 73 sq. lbid. p. 292.— 80 E. Pl. I, p. 654.— 87—94 lbid. p. 655.

Quae ego in his praeter accentus et interpunctionem similesque minutias emendavi, haec sunt: 2 αβδαβίη c (i. e. co-6 παιοεβίων c. Παραούψαι sive Παραύαιοι, ..de quibus Plutarchus et Stephanus Byzant." succurrunt Iriarti. --7 θρηκών c. — 10 κ. δρύες ώγύγιαι άρκ. α. έδεσκον c, initio addi volebat τηδ' ὑπὸ Ir. Cur ώγυγίης epitheto distinxerit quercum, disce ex Max. καταρχ. 490. — 11 βαθυδινής τε c. Imitatus est II. Φ 195 βαθυρρείταο μένα σθένος 'Ωκεανοίο. - 12 'Αγαϊκον c. ἔσγε c. Olim cogitabam de ἄγοι. — 15 αὐτον c. — 16 Καλχηδών c, em. Ir.; διδοῦς δόμη θεῖα c, Διδ. καὶ δώματα θεῖα male conj. Ir. — 17 λυβίη τ' ὑπ' ὅμμασι, c. Intelligit mare Mediterraneum: cfr. 8 et 11. — 18 βαθύπλουτον c. — 19 προνίδου διός τρ., ήδέ τε μύσης c, ante τρ. Ir. inseri volebat η. Scribi etiam poterat ηχί τε νύμφης. - 21 τέτακται 22 ετύχεν c, επέχει Salmasius. — 24 τριτάτας c, τοίτατος Salm. — 25 ,, ad oram codicis nostri exteriorem ex adverso versus adscripta sunt manu, qua caetera, variae lectiones, nempe ἴσας pro ἔλαχεν, et λάχε pro ἴσα, ita ut is in hunc modum sit legendus: τὰς δ' ὑπολ. ἴσας φαίνων λάχε θούρφ." IR. Non praetuli. — 26 τας om. c, add. Ir. — 31 τριτά-τας c, τριτάτη Salm. — 34 δὲ ξε, καὶ ξε Salm. — 35 ερμείας c: corr. Ir. Tum haud scio an scripserit Φαέθων τὰς 37 έπάχει c. — 40 sqq. στίλβων έπὶ τοῖς μοίρας Καὶ δέκα κύπρις έ. φ. δ. κατ' αυτήν τέσσ. Έπτα δ' άρης ς; vocabulum μοίρας recte post έγει transposuit et τέσσαρας initio sequentis versus collocavit Ir.; pro êmi τοῖς legi etiam poterat ένὶ ταύτη: alterum praetuli ex v. 54. — 48 δ' αν c, corr. Ir. — 51 τρίτας c. — 57 δε om. c, add. Ir. — 55 τέσσαρα c. — ἴσας c, pro quo λάχε conj. Ir. operosius. μοίρας om. c. add. Salm. — 64 ήματα et νύπτες c. ήματος et νυκτός Salm. — 66 παρθενικής τε c. — 67 "Ηματα άφρογένη c, nostrum Salm. — 70 διδύμοισι Salm., fort. Διδύμοις δε; sed cfr. 82. — 72 μοιράσατο c. — 74 ήματι c, ηματι μεν Salm. — 76 έκ δ' ἄρατοι τούτων c. εν υδρηχόω c. — 86 ύψώματα c. — 87 ώρονόμου — ώραν c, ώρονόμον δὲ μάθης ώρας Salm. Sed haud seio an scripserit: ωρονόμον μοίραν δὲ μάθοις. — 90 κείθε δὲ ἐστοιγηδον c, nostrum praebuit Salm. - 97 Eyelc c."

Restat unus locus, in quo me "sero sapere" video, lV, 483, ubi elegantissimus auctor dubitari non potest quin  $\vartheta v \varrho \dot{\epsilon} \omega v$  scripserit, cum a compilatore I, 310 turpissimus soloecismus  $\vartheta v \varrho \dot{\epsilon} \tau \varrho \omega v$ —  $\mathring{o}\vartheta v \dot{\epsilon} (\omega v)$  haud alienus videatur.

Scripsi Turici die XVIII. mens. Maji. MDCCCLVIII.

ARMINIUS KOECHLY.

## ΜΑΝΕΘΩΝΟΣ

# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

BIBAIA EZ.

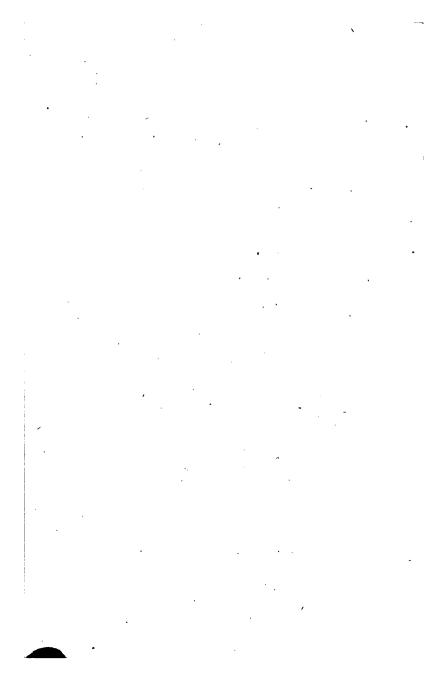



### BIBΛΙΟΝ B. [A.]

Έν τῷ β΄ τούτῳ βιβλίῳ διέξεισιν,

Α. Περί τῆς θέσεως τῶν ἐν τῆ σφαίρα κύκλων φαινομένων τε καὶ ἀφανῶν καὶ ἄξονος καὶ δρίζοντος καὶ τῆς ἐν τοῖς κύκλοις τῶν ἄστρων τε καὶ ἀστέρων θέσεως καὶ τῶν λοξῶν κύκλων:

Β. Τι ξκαστος τῶν ἐπτὰ πλανητῶν ἐν ιδίω, καὶ τί ἐν

άλλοτοίω οἴκω φαινόμενος ἀποτελεί.

Γ. ΤΙς εκάστου των επτά πλανητών εν τῆ ανατολῆ, καὶ

τίς εν τῆ δύσει δύναμις.

Δ. Περί τῆς φάσεως τῶν ζ πλανητῶν, καὶ τὶ μὲν ἕκαστος αὐτῶν τῷ ἡλίῳ συνὼν ἀποτελεῖ, καὶ τὶ διαμετρῶν, τὶ δὲ τῆ σελήνη καθ' ἑκάστην τῶν δύο φάσεων.

Πάντοτε μὲν κόσμοιο κατ' αἰθέρα κοιρανέοντες Ἡέλιος Μήνη τε διηνεκὲς ὧκα φέρονται. ἄστρα δ' ἄρ' ἤλιθα μυρί' ἀν' οὐρανῷ ἐστήρικται μαρμαίροντ' ἐπὶ νυκτί, τὰ μὲν σελάεσσιν ἀφαυροῖς 5 αἰθύσσοντ', ι ἀθθ' ὅσσον ὑπ' ὅμμασιν αὐγάζεσθαι, πολλοὶ δ' αὐτ' αἰγλησι φαεινόμενοι βλοσυρῆσιν ἀστέρες, ὡς καὶ φέγγος ἐπὶ χθονὸς ἡμερίοισιν φαίνειν, εὖτ' ἀσέληνον ἔχη δρόμον ἀμβροσίη νύξ καὶ μὴν δὴ τάδε πάντα δί αἰθέρος αἰὲν ἄρηρεν 10 ἀπλαν έ' ἐν χώρη, τῆ δὴ τὰ πρῶτα δέδασται, ἐλκόμεν ἀντολίηθεν ἐφ' ἐσπερίην δύσιν αἰεί, παῦρ' ὑπὸ δεικήλων τεράτων τετυπωμένα μορφαῖς, αῦτως δὲ πλέονα σποράδην πεφορημέν' ὕπερθεν.

πέντε δ' ἄο' ἀστέο ες οἶοι ἀγαυότατοι διὰ κύκλου 15 Ζωδιακοῦ πλάζονται ἀμειβόμενοι κατὰ κόσμον καὶ δείκηλ', οῦς φῦλα βροτών ὀνόμηναν ἀ λήτας, τῶν μὲν δὴ μετόπισθε φίλη μεμνήσομ' ἀοιδῆ.

Μακρὸς δ' αυ δια μέσσου ελήλαται ούρανοῦ ἄξ ω ν, ἀστεμφής, ὅσσοισιν ὁρωμένφ ἀπροτίοπτος,

20 δς περί πᾶν γαίης τε καὶ ἀτρυγέτου διὰ πόντου ὧκα διηνεκέως δινεύμενος οὐκ ἀπολήγει.

Τοῦ δὲ δύ ω πόλο ι εἰσὶ καταντιπέρην ἀσάλευτοι, ος μὲν ἐπὶ κουεροῦ Βορέω πνοιῆσιν ἀρηρώς καὶ κεφαλῆς ἀγχοῦ βαιῆς κυνοσουρίδος "Αρκτου, 25 ἄλλος δ' ἐν διερῷ Νότῷ ἴσταται ἀλλ' ο μὲν ὑψοῦ κεῖται ὑπερχθόνιος, Νότιος δ' ἀίδηλος ὑπ' αἶαν.

Κύκλοι δ' αὖ πολλο Ικαι ἀπείριτοι οὐρανοῦ είσω δινεῦνται, τοὺς αὐτὸς ἀεὶ σφαίρης στροφάλιγγι τεύχει έλισσομένων ἄστρων κατ ἀπείριτον οἶμον.

30 τῶν δέ τε πάντων είσὶ πανέξοχοι ἐννέα κὐκλοι, δοιοὶ μὲν προτίοπτοι ἰδ' ὀφθαλμοϊσιν ὁρητοί, οἱ δ' ἄλλοι μήτι μερόπων πραπίσιν τε νοητοί.

επτ' ἀιδεῖς μὲν ἔασιν ἰδ' ἐν φρεσὶ μοῦνον ὁρητοί, ἀλλήλοις δὲ παραβλήδην στρωφώμενοι αἰεί 35 δς μὲν γὰρ πρῶτος \* \* \*

\* \* \* πόλου δινεύμενος ύψοῦ, ὅντε Βό ρειον φῶτες ἐπίκλησιν ἀπλέουσιν τὸν δὲ μέτα τροπικὸς θέρεος πυριλαμπέος ῶρης γίνεται \* \* \* \* \* \* τείνονται μεσάτοιο, δι' οῦ θοὸν ᾶρμα τιταίνων ἰσην Ἡέλιος τεύχει νύκτ' ἄμβροτον ἠοῖ .

40 τῷ δ' ἔπι χειμερίοιο τροπῆς κύκλος ἐστήρικται ' ἔξείης δ' ἐπὶ τῷ Νότιος πέλει, οὖ ῥά τε βαιὴν φράζεο μοϊραν ὕπερθε, τὸ γὰρ πλέον ἔσθ' ὑπὸ γαΐαν τοὺς δὲ μέσους τέμνουσι δύω κύκλοι ἄξονος αὐτοῦ

ἄκρης ἀρχόμενοι κορυφῆς αὐτοί γε μὲν ἄμφω 45 ἀλλήλους ἄχρις Νοτίου τέμνουσι πόλοιο, ος μὲν ἐνὶ θυητοῖσι καλούμενος ὀρθον Ὁ ρίζων, ος δὲ Μεσημβρινὸς ὑψοῦ ἄκρης κυρτούμενος αἰθρης.

άμφότεροι δ' ἄρα τοίγε πόλων ἔντοσθεν ἐόντες ἐντὸς ἐέργουσιν δίνην περικείμενοι ἄστρων.

50 οίδε μεν εν πραπίδεσσιν άριφραδεες τελέθουσιν γνώσασθαι κύκλοι. τοὺς δ' αὖθ' ετέρους καὶ ὑπ' ὅσσοις δερκόμεθ', εὖτ' ἄν γαταν ἐπιτρέχη ἀμβροσίη νύξ, τὸν μεν ἴσο ν χροιῆ λευκῷ φαίνοντα γ άλακτι, τὸν δ' ὑπὸ δεικήλοισι δυώδεκα παμφαίνοντα
55 Ζ ω διακό ν · λοξοὶ δ' ἐπαμοιβαδὶς ἐξώσαντο

ούρανον ἀμφότεροι δίχα τέμνοντές σφεας αὐτούς.
έπτὰ δ' ἄρ', ὥσπερ πρόσθεν ἀείσαμεν, είσιν ἄι στο ι
και μοῦνον πυκινῆσιν ἐνὶ φρεσιν ἐστηὧτες,
οῦνεκεν οὐ ζώων μορφαϊς ὁλκοις τε φαεινοις

60 οὐδὲ μὲν οὐ χροιῆσι διάκριτοι εἰσορόωνται, 
ἀλλ' αῦτως δίνησιν ὀιόμεθά σφεας ἄστρων 
κυκλοῦσθαι, τάπερ αὐτὸς ἀτειρὴς αἰὲν ἀγινεῖ 
οὐρανὸς ἐν στροφάλιγγι περὶ χθόνα δῖαν ἑλίσσων.

η γαρ δη τον μέν τε Βο ρ ή ι ον ἀστέρες Αρκτου 65 μείζονος, ην Ελίκην ελάται νηῶν ὀνόμηναν, ἀμφιχαράσσονται ροίζφ στρωφώμενοι αἰεί, οῖτε οἱ ἀκροτάτοισι φαείνονται περὶ ποσσίν τάντυξ δ' αὖ κύκλοιο μέσην διὰ χείρα Βοώτου τέμνει ὑπ' ἀγκῶνος σκαιοῦ, κεφαλης τε Δράκοντος 70 ἀκροτάτης ψαύει, στέρνον δ' ῦπο Κηφέος εἰσιν καὶ κλεινῆς ἀλόχοιο παραὶ ποσὶ Κασσιεπείης.

κύκλος δ', όστε τρέπει θέρεος πυριλαμπέος ωρην,

άστέρι δινεύοντι περιγράφεται κατ' "Ολυμπον

Καρκίνου ὀγδοάτης μοίρης ἔπι παμφαίνοντι

75 κεῖται δὲ τμήγων μέσσον διὰ Καρκίνον αὐτόν,
ξανθήν τ' αὐχενίην χαίτην χαροποῖο Λέοντος,
σπεῖράν τε πρώτην Όφιος, βριαροῦ τ' Όφιούχου
ὤμους, "Όρνιθός τε δέρην τανυσιπτερύγοιο,
καὶ πόδας Ίππείους, χειρός τ' ἀγκῶνα βορείου

80 'Ανδρομέδης, καρπόν τε χερός λαιήν δέ τε κνήμην Περσέος, ύστάτιόν τε ποδός θένας Ήνιόχοιο, καὶ βριαρῶν Διδύμων δύο σὺν χείρεσσι κάρηνα. αὐτὰρ ὶ σημερινόν τις έῷ φράσσαιτ' ἐνὶ θυμῷ ἀστέρος ἐκ μεσάτοιο χαρασσόμενον Κριοίο,

85 κείθεν δ' αὖ παραμειβόμενον Ταύρου πόδας ἄκρους, καὶ καλὴν ζώνην θηροκτόνου Ὠρίωνος, Ὑδρης δ' ὁλκὸν ἀπειρεσίης, Κρητῆρά τε μέσσον, έξῆς δ' ἀκροτάτου στολμοῦ ψαύοντ' έρατεινῆς Παρθένου, ἰοβόλου τε διὲκ χηλῆς περόωντα

90 Σκορπίου, ίγνύας τε διακρίνοντ' Όφιούχου, καὶ χαίτης ἄκρης ἐπαφώμενον ἀκέος Ίππου, μέσσον τ' άμφοτέροισιν ἐν Ἰχθύσι δινεύοντα.

χειμερίου δὲ τροπῆς κύκλου θοοῦ Αἰγοκερῆος σκέπτεο πὰρ μέσσοιο διεκπερόωντ ἐπὶ γοῦνα

95 ἀμφότες 'Υδροχόου, και Κήτεος ειναλίοιο οὐρήν, ήδε Λαγωοῦ ἀπὸ στέρνων ἐπὶ μέσσα νισσόμενον, πρώτους τε πόδας Κυνός, ήδε και 'Αργοῦς

ποντοπόρου τέμνοντα δι' αλθέρος ἄκρα κόρυμβα, Κενταύρου τ' ἄμους νοτίους, κέντρον τ' όλοοῖο 100 Σκορπίου, ἠδὲ βιὸν στέρνων μέτα Τοξευτῆρος. τὸν δ' ἄρα δὴ νότιον, μεθ' ὂν οὐκέτι φέγγος ὁρᾶται

άστρων άνθρώποις, οδ δή χθόνα τήνδε νέμονται, όπλησιν Κένταυρος ύπὸ σφετέρησι χαράσσει, πηδάλιόν τε νεός , τὴν ἀκροτάτησι τεμοῦσα 105 Πηλίου ἐν κορυφαϊς Παλλὰς θέτ' ἀν' ἀστράσιν' Αργώ. οί δὲ δ ὑ ω , τοίπερ τε πόλφ διαπειραίνονται,

οί δὲ δύ ω, τοίπες τε πόλφ διαπειραίνονται, ἀστεμφεῖς έστᾶσι καὶ ἀκλινέες περὶ κόσμον, πάντων δεικήλων αἰεὶ ἐπαφώμενοι ὅλκοῦ ΄ ὅς μὲν γάς δ' ὑψοῦ δοοῦ οὐρανοῦ ἐστήρικται

110 ἠφήν οἶμον καὶ δείελον Ἡελίοιο κρίνων καὶ θνητοἴσιν ἄγων βαιὴν λύσιν ἔργων ος δς δὲ περιστρέφεται πύματον πόντον τε καὶ αἶαν φαίνων ἀντολίας, δύσιάς θ' ὑπὸ βένθεσι κεύθων, ος ρά δ' Ὁ ρίζων κύκλος ὑπ ἀνθρώπων πεφάτισται, 115 οῦνεκα μηκίστην ὄσσων ἐπιτέμνει ὀπωπήν.

όλκὸς δ' αὐτε Γαλαξίε ω βαιῆ μὲν ὁρᾶται λαμπετόων μοίρη, τὸ δέ οί πλέον ἐστὶν ἀμαυρόν γυροῦται δ' ὑψοῦ μὲν ἐπὶ πνοιαῖς Βορέαο ἐν θρόνω ἑζομένης γούνων ἄχρι Κασσιεπείης,

120 πὰρ κεφαλὴν Κηφῆος ὁ δ' Όρνιθος πτερὰ τέμνει, Αἰητοῦ τε μέσον, καὶ Τόξων ἄγχι κορώνης ἀκρότατον νεῦρον, θηρὸς φονίοιό τε κέντρον, ἠδὲ Θυτήριον ἄκρον ἰδ' ὁπλὰς Κενταύροιο τέσσαρας ἐκ δ' ἄρα κειθεν ἀνέρχεται ἐκ Βορέαο

125 ἄψορρος διὰ Νηὸς ἀμειβόμενος κατὰ πρύμνην, καὶ κνήμας Διδύμων, κορυφῆς δ' ὕπερ' Ωρίωνος, καὶ γόναδ' Ἡνιόχου, γουνός τ' ἔπι γοργοφόνοιο δεξιτεροῦ Περσῆος, δ' δὴ τέταδ' ὥστε θέοντος.
Ζωδιακὸς δ', ὅσπερ τε κατ' οὐρανὸν ἔπλετο

πάντων
130 εὐτροχάλων κύκλων μάλ' ἀγανότατος και ὁρητός,
δώδεζ ὑπ' εἰδώλοισι κεκασμένος εἶσι δι' αἰθρης ΄
ἀμφι δ' ἄρ' αὐτὸν κεῖται ὑπ' ἀστράσι παμφαίνοντα
Κριὸς και Ταῦρος, Δίδυμοι δ' ἐπὶ τῷδε, μετ' αὐτοὺς
Καρκίνος ἦδὲ Δέων, στάχυάς τ' ἐν χερσὶ φέρουσα

135 Παρθένος ἀνθρώπων γενεὴν ποθέουσα παλαιῶν, Χηλαί θ', ἃς καὶ δὴ μετεφήμισαν ἀνέρες ίροὶ καὶ Ζυγὸν ἐκλήισσαν, ἐπεὶ τετάνυνθ' ἐκάτερθεν οἶαί περ πλάστιγγες ἐπὶ ζυγοῦ ἑλκομένοιο, Σκορπίος ἐστὶ δ' ἔπειτα, βίη τ' ἔπι Τοξευτῆρος, 140 καὶ δὲ καὶ Αἰγόκερως, μεθ' ὂν Ὑδροχόος τε καὶ Ἰγθῦς.—

Ο Γκοις μεν δη πάντες έο Γς παρεόντες ἄριστοι ἀστέρες ἐν γενέθλη, ἐπεὶ ἐσθλοδόται μεν ἀρείω καὶ πλέον ἐσθλὰ διδοῦσι, κακοὶ δέ τε μείονα λυγρά. τῷ μάλα χρὴ σκέπτεσθ, ὁπόσοι σφετέροισι δόμοισιν

145 ή εκαι είν δρίσισιν έστς βεβαώτες δρώνται εί μεν γαρ πλέσνες, πολύ φέρτερον, εί δέ τε παῦροι, μειότερον κῦδος βιότω και πρῆξιν ὅπασσαν.

'Αλλά καὶ ἀ λ λ ή λ ω ν ὅσ' ἀμειβόμενοι κλυτοφεγγεῖς ο ἴ κ ο ι ς ἐκτελέουσι, μάλα χοειώ καταλέξαι.

- 150 Φαίνων μέν τε Διὸς ζώοις μεγακύδεας ἄνδρας τεύχει, καὶ βασιλεῦσιν ἰδ' αὖτὸ' ἐτάροισιν ἀνάκτων ἐς φιλίην ζεύγνυσι, καὶ αὐτοὺς πολλάκι δασμῶν πρήκτορας ἔξανέφηνεν ἐυπρήσσοντας ἄναξιν, χρήματά τ' ἐν χερσὶν δῶκεν βασιλήια νωμᾶν\*
- 155 πολλάκι δ' άλλοτρίων τέκνων πατέρας καλέεσθαι δώκεν, η έκθεμένοις πατδας σφετέρους πάλι δώκεν. Ζε υς δε Κ ρόνοι ο τόποις παρεών βίστον μεν όπάζει εὐκτεάνους τε τίθησιν, ἀτὰρ πολυγηθέος ὅλβου φειδωλούς, μηδ' ὅσσον έῶν κτεάνων ὀρέγοντας,
- 160 ἠπεδανὸν στέρνοισι νόον καὶ ἄναλκιν ἔχοντας, ἀμφὶ ἔθεν πολὸ μεῖον ἢ ὧν πέλας ὧσι φρονοῦντας, ἐν δ' ἔργοις πρήξει θ' ἑτέροις ὑποπεπτηῶτας ' ὅσσα δέ τ' ἐκτελέουσιν, ἀποκρύπτει κλέος ἐσθλὸν πολλάκις ἀλλοτρίων, | οῦ καί σφισιν αἴσχε' ἔδω-

166 ἐν δ' "Α ο ε ως ὁ οιοισιν ἢ ἐν ζώοισι βεβηκῶς Φα ιν ων νωχελέας τε καὶ ἀδοανέας μάλα δέζει, δειλοὺς πανταρβείς τε, φοεσίν καταπεπτηῶτας, αὐχμηρούς, ἐὸν ἦτοο ἀεὶ βλάπτοντας ἀνίαις.

170 ἀλλ' \*Α ο ης οἰκοισι Κοόνου πολιοίο βεβηκώς πανθαρσεῖς τεύχει καὶ πρήξεσι τολμήεντας, πρὸς δ' ἔτι θαρσαλέους τε καὶ εὐτόλμους καὶ ἀτρέστους, πρῆξιν παντοίην τε καὶ ἔργα τελοῦντας ἀμόχθως, οἶσί τ' ἐφορμήσωσιν ἀεὶ τέκμωρ ἐπάγοντας.

175 φθείφει δε κλήφον πατρώιου, ήδε συναίμους πρεσβυτέρους πάντας κρυερῷ ζόφῷ ἀμφικαλύπτει. 'Αφρογενοῦς δε Κρόνος παρεὼν οἴκοις τάδε ποιεt

πρεσβυτέραις ζεύγνυσιν ίδε δμωῆσιν ἀχιδναζς,

180 ἢ ξυνὴν δήμοισι κύπριν μισθοῦ παρεχούσαις.

179 πρὸς δ' ἔτι δυσγαμίην καὶ δυστεκνίην μάλ' ὀπάζει,

181 στείραις ἠδ' ἀτόκοισι συνάπτων δυσκλέα λέκτρα.

δηθάκι καὶ χείρεσσιν ἑαζς ἀλόχους ἐδάιξαν

ζήλφ ἀλαστήσαντες ἐπ' αἰσχεσιν, οἰς τελέουσιν.

'Α φρογενὴς δὲ Κρόνοιο δόμοις λεχέων ὀλετῆρας

185 ἀλλοτρίων ἔρρεξε, καὶ ἀσπέρμους θέτο τέκνων,

185 άλλοτρίων ἔρρεξε, καὶ ἀσπέρμους θέτο τέκνων, οὐ μάλα κηδομένους μάχλου ἕνεκεν φιλότητος οὖτε φίλων σφετέρων, οὐδ' αὖ πατέρων ἀλέγοντας ἢ γὰρ δὴ κεδνῶν ἑτάρων γάμον αἰσχύνουσιν, ἢ καὶ μητρυιῆσιν ἑαἰς ἢ παλλακίδεσσιν
190 σφωιτέρου γενετῆρος ὁμὸν λέχος εἰσανέβησαν.

έν δ' ἄρα χουσοφαοῦς Έρ μοῦ ζώοισι βεβηκώς Φαίν ων ὀξείας μερόπων ἤμβλυνεν ἀκουάς, ἢ λαλιῆς ἤμερσε φίλης καὶ γλῶσσαν ἔδησεν, δεινοὺς δ' ἐν πραπίδεσσι καὶ οὐλοὰ μητιόωντας 195 κρυπταδίως τεύχει, σφέτερον νόον οὕτινι θνητῶν φαίνοντας, δακετῶν φονιώτερον ἰὸν ἔχοντας,

καί δε καί ἀρρήτων μύστας τελετῶν, μακάρων τε ὅργια γιγνώσκοντας, ὅσ΄ ἐν βίβλοις ἐχαράχθη κρυπταϊς, ἃς οὐ πᾶσι βροτοις θέμις ἐν φρεσίν ἰδμεν 200 ταύτης δ' οὐκ ἂν ὄναιντο δαημοσύνης · τάδε γάρ σφιν ἀντ' ἀγαθῶν καί λυγρὰ καί ἀντία γίνεται αἰεί. ταῦτα δε καί Στίλβων δέζει Κρόνου ἐν μεγάροισιν ·

άλλ' ἄρα τοις ήδος πέλεται σφετέρων ἀπὸ μόχθων · τεύχει δ' οὐ μοῦνον βίβλων ἐπιίστορας ίρῶν,

- 205 παννυχίδων τελετών θ' ήγήτορας, άλλὰ καὶ ἐσθλοὺς μάντιας, ἀστρονόμους καὶ ὀνειροπόλους, προπάροιθεν έξομένους θυσιών, μακάρων ἄπο θέσφατα θνητοῖς φαίνοντας, πτηνών τε ποτῆς ἄπο θεσπίζοντας, πρήξεσι δ' ἐν βιότου ἑτέροις ὑποπεπτηώτας.
- 210 ὅσσοις δ' αὖ Φα έ ϑ ω ν"Α ρ ε ω ς οἴκοισι βέβηκεν, τρισμάκαρες στρατιῶν ἡγήτορες, ἔν τε βροτοίσιν τιόμενοι πολίων ἡγήτορες ἢ βασιλῆες. ῶς δ' αὕτως καὶ Θο ῦ ρος ἐπὴν Διὸς ἐς δόμον ἔλθη, δωρείται κῦδος καὶ ἀπειρέσιον κράτος ἀνδρῶν.
- 215 τεύχει καὶ νηῶν ἦδ' ἱππήων πουλέων τε ήγεμόνας βασιλεῦσιν ἀοηρότας, οῖ κατὰ μῶλον ἀνθοώπους κτείνοντας ἔἦ ὀπὶ καὶ μεμαῶτας

  \* \* \* εν δεδάασιν

εί δ' ἄρα μὴ κέντρφ πέλεται μηδ' ές τόσον είη ὕψος, ἀειρόμενοι πάντων σφετέρων ὕπερ αὐτοὶ 220 τάττονται, κῆν δμῶες ἀεικέλιοι τελέθωσιν.

> έν δ' ἄρα Κυπρογενοῦς ζώοις Ζεὺς ὅλβον ὀπάζει

παντοΐον, κτεάνων τε δόμους πίμπλησι βροτοΐσιν, αὐτοὺς δ' αὖθ' ἐτάρους ἢ καὶ συνέδρους βασιλήων Φηητοὺς λαοΐσι καὶ ἐν πολίεσσιν ἀγητοὺς 225 τεύχει, καὶ μακάρων [ερεξς σηκῶν τε προέδρους, τιμαζς κυδαλίμους ήδ' έξαίτοις γεράεσσιν, πρήξιος έκ πάσης συναθροίζοντας πολύν όλβον, δήμου θ' ήγητηρας, οδ εύ χείλεσσιν έοζσιν φθέγγοντ' είν δεροζσιν άκουόμενοι ύπό λαῶν,

230 ξευγνυμένους τ' ανδρών μεγάλων φιλότητι γυναικών, ών απο κυδήεντες ίδ' όλβιοι έξεγένοντο. καὶ Κ υ θ έρ η Δ ι ος οίκφ ἢ είν όρίοισι φανείσα εὐκλέας ἐν πολίεσσι καὶ ἐν δήμοισι τίθησιν κοσμετ καὶ μίτρησι πέπλοισί τε πορφυρέοισιν,

235 στέμμασί τε χουσοῦ, τοὺς δ' αὖ γεράεσσ' ἐρατοἴσιν · 
ἤδὲ γάμους δῶκεν φιλίους, καὶ λέκτρα γυναικῶν 
ἄπασεν εὐθαλάμων, λέκτροις δέ τε δῶκε γυναικῶν 
εὐόλβων ἐν ἑῆσιν ἔμεν πολίεσσιν ἀρίστοις, 
κτήματά θ' ἔξουσιν κλεινὸν βίοτόν τε καὶ οἴκους ·

240 προσφιλέας δ' ἔρδει καὶ τιμήεντας ἄπασιν, πειθοί καὶ χαρίτεσσι τετιμένον ἦτορ ἔχοντας ' ἢὲ καὶ ἄνδρας ἔτευξε γυναικείοισιν ἐπ΄ ἔργοις, έξ ὧν χρήματα πολλὰ καὶ εὐφροσύνην πόρεν ἐσθλήν δηθάκι δ' αὖθ' ὑποτάσσει ὑπ΄ ἀσχολίησι τυράννων 245 ἢ μεγάλων ἀνδρῶν, οἶσι κράτος ἶσον ἄναξιν.

Ζεὺς δ' ἄρ' ἐν Ἑρμείαο τόποις πολύολβον ἔθηκεν,

εὐκλέ' ἐπιφοροτύνης ἕνεκεν, βασιλήιον ὅλβον νωμῶντ' ἐν χείρεσσι, καὶ ἐκ πολίων ἐθνέων τε χρήματα καὶ δασμοὺς συναγειρόμενον βασιλεῦσιν,

250 έν δ' ἔργων πρήξει μέγ' ὑπείροχον, έν δ' ἄρα τοἴσιν κεκλόμενον, μέγα δ' αὖτε νόφ φρονέοντα, καὶ ἐσθλὴν κτῆσιν ἀπ' ἀσχολίης βιότου φορέοντα πρὸς οἴκους. ἔμπαλι δ' Ἑρμείης δόμφ εὐφεγγοῦς Φαέ θοντος παιδείης πραπίδεσσι σοφῆς παιδεύματ' ἔχοντας,

255 παίδων θ' ήγητῆρας ἢ αὐτῶν θῆκεν ἀνάκτων, ἢ δίφρω έζομένους, ὅθι τ' ἀργύρου ἐστὶν ἀμοιβή,

ηὲ νόμων θεσμῶν τ' ἐπιίστορας, ὧν ἕνεκ αἰεὶ πειθῶ ὁμῶς κῦδός τε κατὰ πτόλιας μέγ' ἔχουσιν, ρητῆρας μύθων τε καὶ εἰν ἀγορῆσιν ἀρίστους
260 νείκεὰ τ' ἰθύνειν καὶ τειρομένοισιν ἀρήγειν, ἔν τε δικασπολίησιν ἐριδμαίνοντας ἔπεσσιν, ὧν ἄπο πλοῦτον ἀπειρέσιον καὶ χρήματ' ἄγειραν ἄλλοι δ' αὖτε πέλονται ἀπαγγελέες βασιλήων, πίστιν τ' ἀμφὶ δίκησι θεμιστοπόλων ἀπ' ἀνάκτων
265 ἴσρουσιν, κείνοις σφετέρω νόω ἰθύνοντες.
ἐν δ' ἄρα τοι Πα φίης Αρης οἰκοισι βεβηκῶς ἀλλοτρίων λεχέων κρυπτοὺς λυμάντορας ἔρδει, δώροις ἠδὲ δόλοισιν ὀπιπεύοντας ἐταίρων εὐνέτιδας πηῶν τε, καὶ αἴσχεα μακρὰ τελοῦντας.
271 ἀλλ' ἄρα κἀκείνων βιότοις ὀλέθρους ἐπάγουσιν, ἢ καὶ ἐὰς κεδνὰς ἀλόχους ὀλέκουσι χέρεσσιν,

270 δύσγαμα νυμφεύοντες ἀπ' ἀλλοτοίων ύμεναίων. 273 ζώοις δ' αὖ Πυ ο ό εντος ἐπεμβεβαυῖα Κυθήο η δυσγαμίην τεύχει τε καὶ ἐκ λεχέων μάλ' ἀνίας

275 ἢ γὰο ἄγοντ' ἀλόχους, ὧν ἄργυρον ὧνον ἔδωκαν, δμωίδας, αῖτ' αὐτοὺς μάχλοις ἔργοισιν ἔπεισαν, ἠὲ πολυμνήστησι συνευνῶσιν φιλότητας αἰεὶ κλεπτομέναις, ὧν εῖνεκα δηριόωσιν · οὐ γὰο ταὶ τίουσ' οὐδ' αὖ φιλέουσι συνεύνους ·

280 τῷ δὴ καὶ κρίσιας καὶ νείκεα πολλάκις ἔσχον σὺν σφετέραις ἀλόχοισι, καὶ ἀλλήλους ἀθέριξαν \* \* καὶ αὐτῶν εῖνεκα δηθὰ ἐν συνοχῆσι γένοντο καὶ ἀπλήτοις ἀχέεσσιν, ήδὲ γυναικείης κεφαλῆς χάριν εἰργμὸν ἔνεικαν την δὲ γυνα ι κὸς ἔη γενέθλη, μάλ' ἀγήνορα τεύχει. 285 καὶ γαῦρον, βουλῆσιν ἑαῖς πίσυνον καὶ ἄκαμπτον, 290 τάς τ' ἄλλας ἄνδρεσσιν ἴσας κάμνουσαν ἀνίας ·

286 πάγχυ δ' ἄρ' ἐς φιλότητα δύην, τοκετῶν ἐποχήν τε

ότλήσει, και δηθά λυγφή περί γαστρί μογήσει, ήτοι πρίν γονίμης ώρης βρέφε' ώμοτοκοῦσα, ήὲ νεκρῶν ἐν γαστρί μέλη τέμνους' ἄπο τέκνων.

291 ναι μὴν και Πυρόεις οἰκοις θοοῦ Ερμάωνος οὐλοὰ μηδομένους στέρνων ἔντοσθεν ἔθηκεν, ἄγριά τ' ἐν πραπίσιν βουλεύματα ποικίλλοντας, πρὸς δὲ κακοφροσύνησιν ἀεὶ μερόπεσσι συνόντας,

295 ώς δη καί τ' άλλοις ύποφήτορας ἔμμεν ἀνιῶν καὶ δὲ δικορραφίης δεδαηκότες είν ἀγορῆσιν καὶ κρίσιας θαμινὰς καὶ νείκεα πυκνὰ ἐκόντες [σχουσιν, φήμη δὲ κακὴ περιδέθρομεν αὐτοὺς καί τε δικῶν μέγα πλῆθος, ὃ δὴ μάλ' ἀχρήμονας Εοδει

300 πολλοί και παίδων τωνδ' ήγητηρες ξασιν προς δ' ξτι και ψεύστας, άθεους, άθεμίστια ξογα μηδομένους, κλώπας, ληίστορας, άνδροφονηας, δρκων οὐδ' δσσον τι νόφ κρυερφ άλέγοντας. ταῦτα δὲ και Στιλβων "Αρεως ἐν δώμασιν ξρδει,

305 πλαστογράφους τεύχων, λυμάντορας, ήπεροπευτάς, άλλοτρίου πλούτοιο λιλαιομένους πτεάνων τε πολλάκι και κτεάνων πίστεις, ώνπέρ τις ἔδωκεν λάθρη παρθέμενος, κακομητίη ἠρνήσαντο, πολλάκι \* \* \* \* \*

χοήματα παῦρα διδοῦσιν, ἃ πολλῶν χρείος ἐτύχθη ·
310 πρὸς δ' ἔτι φαρμακίης όλοῆς ἐπιίστορας ἔρδει ·
ὧν ἕνεκεν πάντων καὶ ὑπ' ἴδρισιν ἶφι μάχεσθαι
λάσθαις κερτομίαις τε κατὰ πτόλιας σοβέονται.
ἐν δ' Έρμοῦ ζώοισι φιλομμειδὴς 'Α φροδίτη

θηκε προϊσταμένους μεγάλων βιότοιο γυναικών,
315 κείνων δ' εΐνεκα δηθά κρίσεις καὶ νείκε' έχοντας,
οἶς ἔπι κῦδος ἔθηκεν ἰδ' εὐκλέα πολλάκι νίκην 
οἱ δὲ θεῆς ἷεροῖο προφήτορες εὐκτεάνοιο

γίνονται, τιμάς ίδ' ἀπ' αὐτοῦ πλοῦτον ἔγοντες: τεύχει δ' έν τούτοισι τόποις καλή Κυθέρεια 320 αἰόλ' ὑπὸ χροιῆ ποικίλματα δαιδάλλοντας παντοίοις ζώοισιν έοικότα, τους μεν έφ' ίστων κερκίσιν ήδε χερών τεχνήμασιν άμφί τε πέπλοις. 324 τούς δε και έν γραφίοις μελιηδέος ανθεσι κηροῦ 323 δεικνύντας πάντων μορφάς θηρών τε καὶ άνδρών, 325 άλλους δ' έν πετάλοις στεφανώματα ποικίλλοντας. ους δε και άνθοβάφους άλιων απο θήκατο κόγλων. εὐόδμων τε μύρων τεῦξεν τεχνήτορας ἄνδρας. Έρμης δ' αὐτ' δίκοισι φανείς καλης Κυθερείης προσφιλέας θήκεν καί τιομένους μάλα πᾶσιν, 330 μορφη δ' ίμερόεντας ίδ' αίμύλα κωτίλλοντας, παντοίης μούσης τ' ἐπιίστορας ' ἢ γὰρ ἀοιδοὺς εύκλέας, η κιθάρης ύποφήτορας έξετέλεσσεν, ή ε μελών μολπης εὐρύθμου τεύκτορας ἄνδρας, ή επολυτοήτοις λιγέως μέλπουτας έν αὐλοίς. 335 άλλους ὀρχηθμοῦ βητάρμονας ἔδριας ἔρδει· παιδευτάς δ' ἄλλων τοίων ἔργων ἀνέφηνεν, έξ ων όλβον ευπτέανον πῦδός τ' ενί δήμοις άρνυνται, χαρίτεσσι κεκασμένοι εὐεπίη τε πρήξεσι δ' εν βιότου πάντες μακάριστοι εασιν, 340 οίσι τ' επιθύνωσ' έργοις, πάντ' έπτελέουσιν ήσιν επιφροσύνησιν αμόχθως, ως κ' εθελωσιν. έν δε Λέοντι, δόμφ πανδερκέος Ήελίοιο, Φ αίν ων μεν μεγάλους τε και έκ πατέρων άριδήλων τεύχει, καί τ' όλβφ βιότου αμα κύδος όπάζει, 345 άλλὰ κακῷ θανάτω ὀλέσει πάντως γενετῆρα , η βίη η φθορίμων ύγρων πλήθεσσι χαλέψας.

δεικήλω δ' εν τώδε Διὸς πολυφεγγέος ἀστὴρ ώστ' οίκω σφετέρω χαίρει, επεί έστι τρίγωνον αὐτοῦ, ὡς καὶ πρόσθεν ἀείσαμεν, Ἡελίου τε, 350 καὶ μεγάλους βασιλῆας ἢ ἴσους κοιρανέουσιν, ἢ που τῶν ἐτάρους τεύχει, λαοἴσιν ἀγητούς κάντας δ' ἀφνειοὺς καὶ τιμήεντας ἔθηκεν.
αὐτὰρ Ἄ ρης ἐπὶ τῷδε πατρώια πάντ ἐκέδασσεν, καὶ σίνος ὀφθαλμῶν δῶκεν, βιότου δ' ἄρα πρῆξιν

και οινος οφυακμων οωκεν, ριστου ο αφα πφηςιν 355 πολλην άμφι πυρός πολιοῦ τ΄ ἄπο δῶκε σιδήρου, τοις δ' ἔργοις σκληρὰς και ἀπηνέας ὅπασε τέχνας αιεί δ' ἔν τε Λέοντι και ἐν Μήνης δόμφ ὀφθείς ἀκυμόρους τεύχει, τοὺς δ' ἡμιβίους ἐναρίζει.

'Αφοογενης δε Λέοντι βεβηκυί' οὐ μάλα χαίοει' 360 δυσγαμίην τεύχει, ποτε δ' αὐτ' ἀλόχοιο διείργει.

300 ουσγαμιην τευχει , ποτε ο αυτ αλοχοιο οιειργει.
ἀλλ' Έ ο μῆς πινυτούς τε καὶ ἐν μύθοισι φερίστους
ἔρδει , καὶ βιότω προφανεῖς καὶ ἀγακλέας ἄνδοας. —
ἐν δ' ο ἴ κ ω Μ ήν ης Φ α ίν ων μητοὸς βίον αἰεὶ
φθείοει Ἡελίοιο βολὰς καὶ φέγγος ὁρώσης ,

365 αὐτοὺς δ' ἐν νούσοις δολιχαις ἄταις τ' ἐδάμασσεν, ήὲ μελαγχολίησι καὶ ἄλγεσι κουπτομένοισιν, ἄχοι κεν ἵζηνται μακάρων Ιεροις παρὰ βωμοις. γήθει δ' αὖ Φα έθ ων ἐν Καρκίνω, οῦνεκεν αὐτοῦ ὑψοῦται, πλεόνων τε γονὴν τέκνων μάλ' ὀπάζει,

370 καὶ βίου ἐυ μεγάροισι καὶ εὐκλέα φῆμιυ ἁπάυτῃ δῶκευ, καὶ φιλίηυ μεγάλου καὶ κέρδεα νομᾶυ.

"Α ο η ς δ' εν Μήνης οίκοις μεγαθαρσέας ερδει και μάλ' άγηνορίησι πεποιθότας, οὐκ άλεγοντας οὕτε τι κινδύνων εδ' όμοκλης, οὕτε φόβοιο

375 τῷ καὶ σφάλλονται θαμινὰ σφετέροισιν ἐπ' ἔργοις ἄλλοι δ' αὖ τέχνης ἐπιίστορες ἐξεγένοντο πάντες δ' ἀλγετνοῖσι περιπταίουσι σίνεσσιν , τῶν πλεόνων δὲ βίη θάνατος καὶ μοῖρα τελεῖται. οὐδὲ μὲν οὐδὲ Κ ὑπρις γήθει Μήνης ἐνὶ οἴκω

380. μάχλους γὰς τεύχει καὶ τεςπομένους φιλότητι, ἄλλα τ' ἐπ' ἀλλοίοις κακά τ' αἴσχεα πολλὰ τελοῦντας. καλδ' έτέροις τροπικοῖς ζώοις πάντεσσιτάδ' έρδει. χουσοφαής δ' Έρμης έν Καρκίνω αίθροπολεύων όξεις έν πραπίδεσσι, νοήμονας, αλλοτε δ' αλλη

385 βουλή τερπομένους μήτ' ξμπεδα μητιόωντας δέζει, καὶ μύθοις άγαθοὺς ἔργοις τε φερίστους. — Ή έλιος δ' αὐτὸς μὲν ὑπὲρ χαροποῖο Λέοντος εὐκλέας ἐν βιότω καὶ ὑπείροχον εὖχος ἔχοντας δέζει κέντοου δ' αὖτε τυχών βασιλῆας ἔτευξεν,

390 ην έσθλων κοσμηται ύπ' ἄστρων μαρτυρίησιν.

ως δ' αυτως καὶ Μήνη έὸν δόμον άμφιβεβωσα πρήξιας άνθρώποις άγαθάς καὶ κῦδος ὀπάζει. ην δε μεσουρανέη νυκτός, βασιληας έθηκεν. οί δ' ἄρ' ἀμειβόμενοι ζω' άλλήλων κατὰ κύκλον.

395 ζώοις δ' έμβεβαῶτες ἐπ' ἀλλήλων κατὰ κύκλον, Μήνη μέν Τιτάν, Μήνη δε γέγηθε Λέοντι. τοΐα μεν άλλήλων ο ίκοις δρίοις τε παρόντες τεύγουσ' άλλα τε πολλά πολυτλήτοις μερόπεσσιν.

Αὐτὰρ ἀληθείην πᾶσαν βροτέου βιότοιο

400 σύγκοασις διέκοιν, έπιμαοτυρίαι τε φαεινῶν άστρων άλλήλοις χώροις θ', ύπερ ών γεγάασιν δοσα δ' αμ' Ήελίφ δρώσιν παρεόντες, αείσω. πάντες μεν χαίρουσιν έπ' άντολίησιν έόντες. ώς εν εοίσιν εκαστος άγαλλόμενος βασιλείοις,

405 και φά τ' ἐπ' ἀντολίης μὲν ἰόντες ᾶτ' ἐς νεότητα, θυητοίς πάντα τελούσιν άγαν κρατεροί παρεόντες: έσπερίοι σι δε βαρδύτεροι προΐασι χρόνοισιν δείελοι αὐγῆσιν σφαλεραϊς ὑποπεπτηῶτες, άδρανέες τε πέλονται έὸν σθένος άμβλύνοντες.

Φαίνων μεν δη πρώτα σύν Ήελίω κατά πάντων ζωιδίων πλήθει ξυνών άγαθών τε κακών τε, κρείσσων μέν τε κατ' ήμαρ έων, βλάπτων δ' ένλ vvxxl.

τεύχει γὰρ πατέρας μὲν ἀγακλειτοὺς καὶ ἐπόλβους, μητέρα δ' ώκύμορον θανάτω διέκρινε τοκήσς, 415 αύτων δε κτησιν μινύθει οἶκόν τε πατρώον. άλλ' ούχ ώς πενιχοούς πάμπαν καὶ άχρήμονας είναι. καί Φαέδων μετὰ Τιτῆνος πατρώια πάντα φθείρει, παντοίαις τε βλάβαις ἄταις τ' ἐπέδησεν: 419 πολλάκι καί ξείνης γαίης έπι πήματ' έδωκεν, 422 ή ω ος μεν μείου, έφ' έσπερίησι δε δεινά.

Άρης δ' Ήελίω συνιών πατράσιν μεν άνίας, γεινομένοις δ' αύτοις θόρυβον καὶ πήματ' έδωκεν. 420 τοὺς δ' ἄρα καὶ πάτρης γλυκερῆς θῆκεν μετανάστας. 425 ή ματίη γενέθλη δ' όλοώτατος έπλετο πάντων. 421 ήσσων δ' έσπέριος γεγαώς άδρανέστερα ρέζει.

'Αφοογενής δε συνούσ' Υπερίονι γεινομένοισιν δυσγαμίην παρέχει καὶ δύσκλειαν περὶ λέκτρα: ήτοι γάρ πενιγραζς η δούλαις η καὶ ἀνάγνοις, η και πρεσβυτέρησι συνέζευξεν μάλ' ἀεικώς, 430 η έτι καὶ πιναροϊσιν έφεζομέναις στεγέεσσιν.

Έρμῆς δ' Ήελίω ξυνήν βαίνων κατ' άταρπὸν ήμερσεν σοφίης και παιδείης μάλα πάσης. έζομένους δ' ώπασσε βίους

μάλα δ' ή ώ η σιν ἀνάσσων 434 434 ανέρας αφνειούς | ποίησε πόλει παναγήτους 433

435 πρηξίν δ' ήσσονα δωά, έν πρήξετ τ' έμμεν ὑπ' ἄλλοις. Τόσσα μεν Ήε λίφ μούνφ ξυνη παρεόντες δέζουσ', ίσα δὲ τοισι καὶ ἀντίον Ἡελίοιο φαινόμενοι. Μήνη δ' ἃ σύν αὐτοῖσιν παρεοῦσα δέζει εν δισσήσιν απορροίαις συναφαίς τε 440 θυητοίς έν μογερά βιότα, και νῦν ένέποιμι.

άστέρι μέν Φαίνοντος έπερχομένη συναφήσιν, αύγαζς αύξομένη πρείσσων, περί μητέρα δ' αίνούς MANETHO.

ψυχμούς ήδε νόσους παρέχει, σίνεσίν τε προσάπτει, αὐτοὺς δ' ἀπροκόπους καὶ δειμαλέους περὶ πρῆξιν 445 ἐνσινέας τε τίθησιν. ἀπο ρ ρ ε ίου σ α δε τούτου, ἢν μεν Ζη νὶ συνάπτη ἢ άβροκόμφ Κυθερείη, ἐσθλὴ καὶ δώτειρα βίου πλούτοιό τε πολλοῦ, πυροφόρων δ' ἀγρῶν κτῆσιν κρατερῶν τε μελάθρων δῶκεν, καὶ κῦδος φήμην τ' ἀγαθὴν παρὰ δήμοις,

450 καὶ φιλίην ἀνδρῶν, ἦσπερ χρήζουσιν, έταίρων ἢν δ' Ερμῆ, πινυτούς τε καὶ εὕφρονας έξετέλεσσεν. ἢν δὲ Κρόνον προλιποῦσα κενὸν δρόμον έξανύησιν.

η καί "Α οη μετέπειτα συνάπτη, πάγχυ κακίστη · αύχμηρούς τεύχει γὰο ἀναγκαίου βιότοιο,

455 οῖτ' ἔργοις κενεοῖς καμάτοισί τε μοχθίζοντες οὔποτε λιμηρὴν πενίην ἐδύνανθ' ὑπαλύξαι, πρὸς δ' ἔτι καὶ ζωῆς τέκμωρ λυγρὸν έξανύοντας, πολλάκι δ' ὤκυμόρους τε καὶ ἐν νεότητι θανόντας οἱ δὲ καὶ εὐτροχάλοις δειρὴν σφίγγουσι βρόχοισιν.

460 ην δ' ἀπὸ μὲν Κυθέρης η και Ζηνὸς πολυφεγ-

η και ἀφ' Ερμά ωνος ἀπορρέη, ἔμπαλι δ' έξης η Κρόν ω η Πυρό εντι συνάπτη, δεινη ἐτύχθη· οἴκων γὰρ φθείρει κτῆσιν βιότω προϊοῦσιν, καὶ χαλεπὴν πενίην γήρως ἐπὶ λυγροῦ ὀπάζει.

465 φαύλη καὶ κεφόεσσα συν άπτουσ' Αρετ Μήνη κλῆρον γάρ τε δόμων πατρώιον έξαπόλεσσεν καὶ μητρῷον όμοῦ, ποτὲ δ' αὐ καὶ μητέρας αὐτάς γεινομένους δ' αὐτοὺς μεγαληγορίησι χανόντας φέζει παντόλμους τε θρασείς τ', ἐπὶ τοῖσι βιαίους,

470 ἀστεμφείς, ώμοὺς καὶ ἀπηνέα ἔργα τελοῦντας, τοὔνεκα καὶ πταίοντας ἐν ἔργμασιν, ὁππόσ' ἔλωνται· καὶ δὲ δέσιν θνητοίσι πόρεν κείνφ συνιοῦσα.

ίσα δὲ καὶ συνιούση ἀπορρείου σ' ἀπὸ Θούρου. εἰ δὲ τ' ἀπορρείη μὲν ἀπ' Αρεος, εἶτα συνά -

475 χυδίστφ Κοονίδη, πολυόλβους τῆμος ἔτευξεν και μακαριστοτάτους, πρήξεις τ' ἀγαθὰς τελέοντας. ταῦτα δὲ και Κυθέρη συναφὴν τε ύχου σ' ἀπ' Αρηος,

φέζει πρὸς δ' Έρμην, βουλαϊς μύθοισί τ' ἀρίστους, αλεν ύπερ θνητούς πυκιναζς πραπίδεσσι νοούντας.

480 τοτα δε και διάμετο ος ἀεὶ πέντ ἀστοάσι τεύχει. Ήελίω δ' οίω συναφην τεύχουσα Σελήνη ἔκπτωσίν τε τίθησι βίου, και κήδε' ὀπάζει.

ἢν δ' ἀποχαζομ ένη 'Υπερίονος εἶτα συνάπτη ἐσθλοδόταις, ἀγαθὴ καὶ ὑπείροχα ἔργα φέρουσα 485 μείζονα καὶ τ' ἀρίδηλ' ἀγάθ' ἀνθρώποις ἀνέφηνεν.

αίει δ' έν γενέθλησι κενοδοο μέουσα Σελήνη πλαζομένους βιότους και άλην ξείνης έπι γαίης φέζει, λιτοτέρους τε βίφ και πολλά μογεῦντας.

χοὴ δ' αἰεὶ γενέθλης πρότερον νεο φεγγέα Μήν ην 490 καὶ δ' ἔτι πληροσέληνον ἐνὶ πραπίδεσσιν ὁρᾶσθαι,

οππη τάσδε δύω φάσιας παρεοῦσα τέλεσσεν, ἢ καὶ συντροχάουσ', ἐπεὶ ἐσθλοδόταις μὲν ἀρίστη

πρώτας άκτινας ξυνουμένη ής τε πλήρεις, σύν χαλεποι σι δ' έοῦσα πανεικέλιον μένος ίσχει 495 κείνοισιν, λυγροῦ τε βίου πλήρωσε γενέθλην.

έξοχα δ' αὐ κακὰ πάντοτ' έπι θυητοίσι κυλίνδει έν φάσεσιν πάσησιν, έν αἷς Πυ φό εν τι συνάψη κῆν έπι συνδέσμου βαίνη, μανίησι προσάπτει,

ἢ σπασμούς νοῦσόν δ' ίερὴν καὶ ἀναλθέας ἄτας.

500 ἄντα δ' ἄρ Ἡ ελίο υ χαίρει τροχάουσα Σελ ή υ η, πλήρει έπεὶ κύκλω τότ ἀγάλλεται αὐγάζουσα, καί τε κλέους ὅλβου τε παραιτίη έστὶ βροτοϊσιν.

### BIBΛΙΟΝ Γ. [B.]

'Εν τῷ γ΄ βιβλίῳ φησίν·

 A. Τὶ ἀποτελεῖ ἔκαστος τῶν ἐπτὰ πλανητῶν ὡρονομῶν ἐν ἰδίω οἴκω καὶ ἐν παντὶ τῶν ἄλλων τριῶν κέντρων

μόνος ευρισκόμενος εν ίδιω μέντοι οίκω.

Β. ΤΙ ἀποτελεῖ, ἡνίκα ενὸς ὡρονομοῦντος ἔτερος ἐπὶ τοῦ ἀντικοῦ κέντρου μόνος θεωροῖτο, καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων ἀποτέλεσμα ἀπαραλλάκτως εύρισκόμενον, κὰν ἐπὶ τοῦ μεσουρανήματος καὶ ἀντιμεσουρανήματος εύρεθῶσιν, ξαυτοὺς ἀναμετροῦντες εἶς μὲν ἄνω, εἶς δὲ κάτω ὧν.

Γ. Τι αποτελούσιν οι συμμαρτυρούντες αλλήλοις, η καί

συσχηματιζόμενοι, η και επιβλέποντες εαυτούς.

Δ. Τι ἀποτελείται Ἡλίου και Σελήνης ξαυτοῖς συσχηματιζομένων, τοῦ μὲν ἐν ἀρσενικοῖς προσφόρως τῆ οἰκεία φύσει, τῆς δὲ ἐν ζώοις θήλεσιν εύρισκομένης, ἢ τὸ ἀνάπαλιν, ἢ και ἀμφοτέρων ἐν ἄρρεσιν, ἢ καὶ ἀμφοτέρων ἐν ἀρρεσιν, ἢ καὶ ἀμφοτέρων ἐν δήλεσιν, καὶ τί μὲν ἐπὶ ἀνδρός, τί δὲ ἐπὶ γυναικὸς ταῦτα ἀποτελεῖ.

Ε. Πεολ χρόνων ζωῆς, καὶ πῶς μὲν τούτους ἐφοδευτέον δι ἡμέρας, πῶς δὲ νυκτός καὶ πότε μὲν ἀπὸ τῶνδε,

πότε δε αφ' ετέρων τούτους παραληπτέον.

"Όσσα μὲν ἀλλήλων ο ἐκοις τελέουσι βροτοισιν ἀστέρες, Ἡ ελίφ τε πυριπλήθοντι συνόντες, όππόσα καὶ κεραῆς συναφαίς τεύχουσι Σ ελ ήνης, ἐν προτέραις σελίδεσσι μάλ' ἀτρεκέως κατέλεξα.
5 νῦν δ' ἐπιμαρτυρίας αὐτῶν καὶ σχήματα πάντα,

άλλή λων θ' όσα δρώσιν ύπ' άκτιν εσσιν έόντες, καὶ κέντροις πισύρ εσσιν έπεμβεβαῶτες, ἀείσω. Πρώτα μὲν ούν Φαίνων ύπὲ ρ ώ ρονόμοιο βεβηκώς

ήτοι πρωτοτόχους και πρωτοτρόφους ανέφηνεν,
10 η και άδελφειους προτέρους διόλεσσεν απαντας,
τέχνων δ' αυτ' όλετηρ πέλεται, βιοτόν τε χαλέπτει
άλλοτρίοις ο ίχοισιν έων ευτ' αν δ' έν έο ίσιν
ώρονομη, ζώ οις δ' ίδίοις έπιτέρπεται αίεί,
Αίγόχερφ τε και Ύδροχόφ βλοσυρφ τε Λέοντι

15 καὶ Χηλαϊς Κοιῷ τε, τότ ἀνέρες έξεγένοντο κύδιστοι, γενεῆ τε γεγηθότες, εὐκλέι πλούτφ τιμαζς καὶ γεράεσσιν ἀγαλλόμενοι βασιλήων. ψυχρὸν δ' ἐς λίβα νισσόμενος δ ῦνο ν περὶ κ έντρο ν μακροβίους, γήραι λιπαρῷ θαλέθοντας ἔθηκεν,

20 εὖχτεάνους, μόχθοισιν ἰαινομένους σφετέροισιν.
εἰ δὲ με σου ραν έοι, πατρώια πάντ' ἐκέδασσεν,
δηθάκι δ' σὐδ' ὅσσον κλήρου παρὰ πατρὸς ἔνειμεν,
πρήξεις δ' ἀπροκόπους καὶ νωχελέας μάλα τεύχει,
ἔργα δὲ καὶ τέχνας χειρῶν ἐξαίνυται ἀνδρῶν

25 ψυχῶν δ', ἥντινα πρῆξιν ἐνὶ στέρνοισιν ἕλωνται, δυστεκνίην δ' ὤπασσε, κασιγνήτων τ' ἀπάμερσεν. όρφανίην δ' ὑπό γειος ἐων ἀπὸ πατρὸς ἔτευξεν πάμπαν νηπιάχοις, κλῆρόν τ' ἔρραισεν ἀίστως, ον δνήσκων ἔλιπεν γενέτης, αὐτοὶ δ' ὑπὸ νούσου

30 κάμνουσ', έν τε κρύει πυρετῷ τ' αἰθωνι μογεῦσιν, 
ἐν δ' ἀγορῇ κρίσιας καὶ νείκεα δηρὸν ὅπασσεν.
Ζε ὺς δ' ῷ ρ ην ἐ φ ἐ π ω ν ἐρικυδέας ἄνδρας ἔθηκεν

έν δήμοις, πάτρησί τ' ένὶ σφετέρησιν άγητούς, πρὸς δ' ἔτι καὶ πρήξει μεγαλαυχέας, ἐν βιότφ τε 35 ἀφνειούς, βασιλεῦσι φίλους μάλα τιμήεντας. ταύτὰ δέ τ' ἐπτελέσει μέσον οὐ ραν ὸν ἀμφιπο-

κοσμεϊ και μίτρησι πέπλοισί τε πορφυρέοισιν, τερπωλής τεύχων λαῶν ἡγήτορας ἄνδρας. δύν ων δ' εὐκτεάνους, όλοὸς δὲ τέκνοισιν ἐτύγθη:

- 40 θάπτει γὰρ κεδυάς τ' ἀλόχους παϊδάς τ' ἀλεγεινούς ·
  εν τροπικοίς δ' εἴωθε τελεῖν καὶ πάμπαν ἀτέκνους κηδεστῶν βιότου, καί τ' ἐσθλὰ κακοῖσιν ἔμιξεν·
  κτῆσιν μὲν γὰρ ἔδωκε, τέκνων δ' ἐπὶ κήδεσι λυπεῖ.
  δεινὸς δ' ἀντιμε σου ρανέων πέλετ ἀνθρώποισιν·
- 45 πάντων γάο τε βροτούς ίδίων κτεάνων ἀπάμερσεν, εὐόλβους δὲ πάρος κενεούς οἴκους ἀπέφηνεν ' ἔξοχα δ' εἴ γε σὺν Ἡ ελί φ τόδε κέντρον ὁδεύοι '

έσχατίη γενέθλη βίοτον καὶ κῦδος ὀπάζει. "Α ο ης δ' ἀντολίη θεν ἀνεοχό μενος μεγατόλμους,

50 θαρσαλέους φέζει, ποτε δ' αὖ πραπίσι» μάλα δεινούς. δ ψν ων δ' αὖτ' ἄλγεσσι βροτοὺς ἄταις τε προσάπτει, σύλησέν τ' ὅλβον, βιότου τ' ἀνέφην' ἐπιδευείς. ἐν δ' ἄρ' ὑποχθονίω κέντο ω σύνεσίν τε χαλέπτει,

αλεί τ' εν θορύβοισι καλ εν σινέεσσι τίθησιν,

55 τραύματα δ' αίεν εδωκεν, ίδε σπασμοίσι χαλέπτει,

κινδύνους τ' επάγει θαμέας, βιότοιό θ' ἄμ' ερδει

αὐχμηρούς, τέκνων δε γονῆς ἢ πάμπαν ἄμερσεν,

ἢ ενα τηλύγετόν περ ενὶ μεγάροισιν εδωκεν

δεινὸς δ' ἀμφὶ γάμους 'ἢ γὰρ θαμὰ λέκτρα διείργει,

60 ἢ λώβην τιν ἀκικελίην ἀκάκησε κυναικός

60 ἢ λώβην τιν ἀεικελίην ἀκάχησε γυναικός.

ὕψι δ' ἐπεμβεβαὼς μέ σον οὐ ο αν ὸν ἄλλοτε μέν τε τέχνας δῶκε βροτοισι βαναύσους ἔργα βίοιο ὁππότε δ' εὐ εργ ῶν ἐπιμαρτυρίησι σὺν ἄ στρ ων

δέρχηθ', ήγεμόνας θήκε φρουρούς τε τυράννων, 65 εύθηκτον φορέοντας έὸν περί σῶμα σίδηρον, Εν πόλεσιν δήμοισί τ' ἀριπρεπέας πολιούχους Εξαπίνης δ' ἔσφηλεν ἐς οὐρανὸν αἰπὺν ἀείρας δειλαίους φῶτας ποτί Τάρταρον ἡερόεντα ήτοι γὰρ φυγάδας φιλίης ἐξήλασε πάτρης,

70 ἢ ζωῆς ἀπάμερσε φίλης κρυόεντι σιδήρω, ἢ πόμα φαρμακόεν πιέειν κατένευσεν ἐν οἴκοις. ὡρονομοῦσα δ' ἀεὶ Κυ θ έρη καλοὺς μὲν ἰδέσθαι ῥέζει, καὶ χαρίεντας ἰδ' ἱμερόεντας ἔπεσσιν, ἀφνειοὺς βιότω καὶ ἀγακλέας ἢ ἐνὶ πάτρη,

75 χυδαίνει δὲ τεκοῦσαν ἄγαν τ' ἀρίδηλον ἔθηκεν. καὶ δὲ με σουραν έουσα τάδ' ἔρδει, πρὸς δὲ καὶ ἔρονος.

τοισμάκαρας τεύχει, τοις δ' αὖτ' ἀλόχων γάμον ἐσθλῶν

ὅπασεν, ἐν δὲ δόμοις κλεινὸν βίον ἠέξησεν καὶ δὲ γυναικείοισιν ἐπ΄ ἔργοις δηθάκις ἄνδρας 80 ὅδρυσ', ῷ καὶ χρήματ' ἰδὲ κτῆσιν πόρεν ὅλβου. ἀστασίας δ' ὑπόγειος ἐων λεχέων ἐτέλεσσεν, ἠδὲ γάμων ταραχὰς καὶ χηροσύνας, ποτὲ μέν τε ἐν ξείνη ποσίων, ποτὲ δ' αὖ μεγάροισιν ἐόντων. καὶ δ' ἔτι καὶ δύνο υσα κακὴ περὶ λέκτρα γυναικῶν.

85 ἢ γὰρ ἀποζεύγνυσι συνεύνων, ἢ πολυκοίνους δῶκ ἀλόχους, ὧν δὴ θάμ ἐπασχάλλουσιν ἐφ' ὕβρει καὶ δ' αὐτοὺς φήμησι κακαῖς νεότητος ἐν ὧραις ἀμφέβαλεν, μάχλους τ' ἐς ἀεικέα θήκατο κύπριν, ἀλλοτρίων τε μέλαθρον ὀπιπεύουσι γυναικῶν.

'90 Έρμῆς δ' ἀντέλλων μὲν ἐφ' ὥρης εὐκλέας ἄνδρας

καλ πολλης σοφίης έπιίστορας έξετέλεσσεν.

πολλάκι και προδαηναι ένι πραπίδεσσι βροτοίσιν πείρατα μελλόντων δωρήσατο, και δ' έτέροισιν δεσπίζειν φήμησιν όνείρασι δ', α σφισιν αὐτοί

95 ὀρφυαίην κατὰ νύκτα βαθύ κυώσσοντες ἔδωνται.
ἐν δὲ μεσουρανίω θυητοῖς ἔργ' ὅπασε κέν τρω ΄
ἤτοι γὰρ σοφίης βίοτον καλάμοιό τε γραπτῶν
πρῆξιν ἔδωκ', ἢ παισίν ὑφηγητῆρας ἔφηνεν
παιδείης, τοὺς δ' αὐτε τραπέζης ἀργυραμοιβοῦ

100 εἶσεν ὖπερ, πολέσιν δὲ τέχνας ἡρμόσσατο χειρός. ἢν δ' ὑπόγειος ἔῃ, πινυτὸν νόον ἔξετέλεσσεν, Ӛῆκεν καὶ σοφίης δεθαηκότας, ἐν βιότῳ δὲ αίὲν ὑπ' ἀλλήκτησι μεληδόσι μητιόωντας. ἄννων δ' ἐν μύθρισι καὶ ἐν πραπίδεσσιν ἀρίστο

δύνων δ' έν μύθοισι καὶ έν πραπίδεσσιν άρίστους,
105 καὶ πλούτω γηθεῦντας ἀεὶ φήμαις τ' ἀγαθῆσιν.

εντ' ἀν δ' ἀνεσνοιο λελονμένος ἀν π έλλησιν

εὖτ' ἂν δ' ἀκεανοίο λελουμένος ἀντ έλλη σιν Τιτάν, ἐν δ' ἄρη κείνη βροτὸς ἐς φάος ἔλθη, πατρὸς ἀριγνώτου γεγαὼς τότε φύσεται ἀνήρ, τιμήεις δέ τ' ἄγαν καὶ ὑπείροχός ἐστ' ἐνὶ πάτρη,

110 πλούτω καὶ κτεάτεσσιν ὑπέρτατος ἐν μερόπεσσιν πολλάκι καὶ βασιλῆες ἐν ώρη τῆδ' ἐγένοντο.
 δ ύ ν ω ν δ' Ἡέλιος λαμπροὺς βιότω καὶ ἐπόλβους τεύχει, καὶ πραπίδων μάλ' ἀριφραδέων ἐπινοίη
 \* \* ἐνὶ πάτρη.

Τιτὰν δ' ἐν γενέθλη μέσον ο ὐ ο αν ο ν ἀμφιπολεύων, 115 ἢν μὲν ὑπ' ἀπτίνεσσ' ἀ γ α θ ῶν καὶ μαρτυρίησιν κοσμῆται, μεγάλους τε καὶ εὐκλέα ἔργα τελοῦντας, φαύλησιν δ' αὐγαῖς όλο ῶν βεβολημένος ἄ στ ο ω ν ἀπτεάνους τεύχει, λυγραῖς πενίησι μογεῦντας. ἢν δ' ὑ π ὁ γ ειο ν ἔχη κέντρον, μινύθει πατρὸς

ὄλβου. 120 καλ δε Σεληναίη ύπερ ώρονόμοιο βεβώσα μητέρα κυδαίνει. δύνουσα δε τηλόθι πάτρης άλλοτοίην κατά γαΐαν άλωομένους θαμά πλάζει. 
ἐν δὲ με σου ρανί φ νυκτὸς μὲν ἀρίστη ἐτύχθη, 
ἤματι δ' αὖθ' ἤσσων· εἰ δ' ἐσ θλοδόται μιν 
όρῷεν,

125 εὐκλείην πρήξεις τ' ἀγαθὰς μερόπων ἐτέλεσσεν.
ἐν δ' ἄρ' ὑποχθονίφ κέντρφ ἀγαθοὺς μὲν ὁρῶσα

ἀστέρας ἐσθλὴ ἔφυ δώτειρά τε κευθομένοιο πλούτου, ἀτὰρ χαλεποὺς ἐπιμάρτυρας εὖτ' ἂν Ιδησιν,

κουπταδίοισι σίνεσσι καὶ ἄλγεσι φῶτα χαλέπτει 130 πολλάκι καὶ πτώσεις ὁρόφων κατὰ κοατὸς ἐφῆκεν. μοῦνοι μὲν κ ἐντ ο οι σι τάδ' ἐμβεβαῶτες ἔφηναν. 'Αλλήλους δ' ὁρόωντες ὑπὲο κέντοων κατ ἐ-Φαντα

> ώρονόμου μέν υπερ Φαίνων, Φαέθων δέ τε δύνων

όπλοτέροισι κασιγνήτοις θάνατον τελέουσιν,

135 πρὸς δ' ἔτι γεινομένοισι χρόνους νεότητος ἀνιγρούς,
ὑστάτιον δὲ χρόνον λιπαρὸν καὶ γῆρας ἐν ὅλβφ.
ἔμπαλι δ' ἐν τούτοις κατεναντίον ὡρονομοῦντος
Ζηνὸς καὶ πολιοῖο Κρόνου δ ὑνοντος ἔναντα,
πρεσβυτέροις μὲν πότμος ἀδελφειοῖσι τελεῖται,

140 εὐδαίμων δὲ φανεὶς πρόσθεν βροτὸς ὕστατα κάμνει.
εὐτ ἀν δ' ἀντέλλη Φαίνων, Πυρόεις δέτε
δύνη,

πευθαλέοισιν έὴν ἄλοχον τύμβοισι καλύψας χῆρον δηναιὸν κλαύσει κατὰ δώματα λέκτρον ' τήνδε καὶ ἐν τροπικοῖς ζώοις θαμὰ τλήσετ' ἀνίην. 145 εἰ δ' ἄρ' ἀνερχομένου "Αρεος Φαίνων πάλι δύνη,

δυστυχίην μάλα γεινομένοις φαίνουσι κατ' οίκον. δυνούσης Παφίης δ' όπότ' αν Κρόνος ώ ο ο νομήση,

οὐ μόνον αἰνόγαμοι καὶ δυσκλέες εῖνεχ΄ ὁμεύνων, ἀλλ' ἔτι καὶ πατέρες παίδων ἐς πάμπαν ἄπαιδες

150 γίνονται · στείφας γὰφ ἢ ἀμοτόκους παφακοίτις
ές θαλάμους εἰφυσσαν, ἰδ' αἰσχεα πολλὰ τελούσας ·
εἰ δὲ καὶ ἐν τ φ ο πικ ο ὶ σι ν ἔοι ζ ώοις κατέναντα ,
οὐχὶ μόνον πιναφαίς ἀλόχοις γάμον ἐζεύξαντο ,
ἀλλ' αὐτοὶ πρήξεις κυθέφης ἀγάπησαν ἀθέσμους.

155 εἴκελα δ' ἀντέλλουσα πάλιν τούτοις Κυθέφεια, πρὸς δύσιν ἐρχομένοιο Κρόνου χαλεποῦ μάλ' ἐόντος,

μάχλοις πρεσβυτέραις ἢ καὶ δούλησι συνάπτει. εἰ δ' Ἑρμῆς δύνησι Κρόνου βεβαῶτος ἐφ' ὅρη,

πένθεα γεινομένοισι τελεί δειλοίς έπὶ τέπνοις. 160 ἔμπαλι δ' εἰ Στίλβων μὲν ἀν έρχοιτ', αὐτὰρ ὁ δύνοι,

νείκεα καὶ κρίσιας γραπτών χάριν ής μάλ' αἰνών εργων ἴσχουσιν, θωὴν δ' έπὶ τοῖσιν ετλησαν.

Ζηνὸς δ' ώρονομοῦντος, ἐπὴν Ἄρης πάλι δύνη,

οὐχ ὁμαλὸν βίστον δῶκαν ΄ ποτὲ μὲν γὰρ ἄειραν
165 ὑψοῦ, κυδαλίμους τε καὶ ἀφνειοὺς μάλ' ἔθηκαν,
ἄλλοτε δ' ἔσφηλαν κτεάνων τ' ἄπο πάμπαν ἄμερσαν,
καὶ καμάτους βιότοιο χάριν μόχθους τ' ἐπάγουσιν.
ταῦτα δέ, κἢν δύνησι, πάλιν Ζεὺς ὡρονομοῦντος

"Αρεος έξετέλεσσεν έπὶ πλέον, οῦνεκα τῆμος

170 δάκουα καὶ στοναχὰς φθιμένοις ὅπασσ' ἐπὶ τέκνοις, καὶ δ' ἀλόχοις ῆρμοσσεν ἀεικελίαις, τέκν' ἀπ' ἄλλων ῆδη θρεψαμέναις, ἃ στέρξουσ' αὐτοὶ ἀνάγκη πάντας δ' αὐτε κασιγνήτους φιλίης ἀπὸ πάτρης ἄλλον ἐπ' ἀλλοίης τηλοῦ γαίης ἐκέδασσεν

175 μόχθων δ' ές γῆρας προτέρων ἀνάπαυσιν ἔδωκεν. .
ἐκ περάτης δ' ἀνιων Φα έθων κατέναντα Κυθήρης

ές δύσιν έρχομένης πολυόλβους τρισμάκαράς τε φέζει, καὶ μεγάλων ἀλόχων ῆρμοσσε γάμοισιν, δηιδίαις δ' ές κύπριν ίδὲ ξυναίς φιλότησιν

180 κτῆσιν δ' αὖτ' ιδίην τοκέων ἄπ' ἄμετρον ἔδωκεν. μαρμαίρουσα δ' ἀπ' ἀντολίης ἐρατὴ Κυθέρεια δυόμενόν τ' ἐσορῶσα πυρίγληνον Φα έθοντα ὅλβον κυδήεντα καὶ εὐκλέα φῆμιν ὅπασσεν, καὶ γάμου ίμερόεντος ἐυφροσύνησιν ἰαίνει

185 τῆμος γὰρ σεμναί τ' ἄλοχοι τίουσί τ' ἀκοίτας.
ἐξ ῶ ρης δ' ἐσορῶν Ζεὺς Ἐρ μείην κατ έναντα κοσμεῖ μὲν πλούτω μύθοισί τε καὶ σοφίησιν,
ἀσχολίην δ' ὥπασσ' ἀφένους βασιληίου ἀμφίς,

ἢ πολίων κλήρους καὶ κτήσιας ἀμφιέποντας.

190 ως δ' αῦτως Ἑ ο μῆς ω ο ης ῦ πε ο ὁλκὸν ἀμείβων τεύχει ἐπ' ἀκεανοίο δύσιν Φα έθοντος ἐοντος εὐόλβους ἔργοις τε καὶ εὐκτεάνοισι τραπέζαις [παίδων θ' ἡγητῆρας ἢ αὐτῶν θῆκεν ἀνάκτων]. ω ο η δ' ἐμβεβαως Πυρόεις δυτικῶ παρεούσης

195 ᾿ Αφρογενοῦς κέντο φ φθορέας λέκτρων ἀνέφηνεν

άλλοτρίων, άλόχους δέ τ' όπιπεύσαντες ἄγονται έξ εὐνῆς έτέρων αί δ' αὐτοὺς οὔτι τίουσιν, άλλὰ πόθοιο κορεσσάμεναι μάχλου τε κυθήρης αύθις ἐπ' ἄλλα μέλαθρα καὶ ἄλλους ἦλθον ὁμεύνους, 200 πολλάκι δ' αὐτοχερὶ σφετέρων ποσίων ἐδάμησαν ΄ ζώοις δ' ἐν τ ρο πι κο ῖ σι χερείονα τῶνδε τελοῦσιν. ταῦτα δὲ καὶ Παφίη τεύχει πάλιν ὡρονομοῦσα, εὐτ' ἄν" Αρης δύνη, πλέοσιν δ' ἔτι καὶ συνοχῆσιν εἰρκτῆσίν τ' ἐπέδησε γυναικείης ἕνεκ' ἄτης ΄

205 όσσα δ' έπεκτήσαντο νέοι, τάδ' όλεσσαν απαντα ές γῆρας, πενίη δε κακῆ άλληκτα μογεύσιν. εὖτ' αν δ' Έρμεί ης μεν έπείγητ' ές δύσιν έλ- δεῖν,

έν δ' ὧ ο η Θοῦ οος φλογλ μαρμαίρη κατέναντα, όξεξς ἔν τε νόφ καλ μήδεσι θῆκεν ἀγητούς, 210 ἐσθλοὺς δ' ἐν σοφίησιν, ἰδὲ δρηστῆρας ἐν ἔργοις. Έρ μοῦ δ' ἀντέλλοντος ἐπὴν"Α ρης πάλι δύνη,

δεινον σχήμα τέτυκται, έπει βιότφ μεν άνίας, έν δ' άγορη κρίσιας, θωήν θ' αμα νείκεσι πολλοίς Ισχουσι γραπτών ένεκεν Μήνην δ' έσορώντες και δε και Ή έλιον μερόπων τείνοντι πορώςς

215 καὶ δὲ καὶ Ἡ έλιον μερόπων τεύχουσι φονῆας, αἰεὶ δ' ἔκπτωσιν βιότου τεύχουσι πρὸς οἴκους.

ταῦτα δὲ καὶ δοιοῖς ἐτέ ροις τεύχουσιν ἐόντες ἀστέρες ἐν κέντροισιν, ὅσ᾽ αὐτίκα δὴ κατέλεξα. ὅσσα δὲ καὶ βασιλῆες ἀγακλειτοὶ τελέουσιν

220 Ή έλιος Μήνη τε, τάδ' αὐτίκα νῦν καταλέξω.
ἢν ἀνίη περάτης Τιτάν, δύνη δὲ Σελήνη,
ἢ ὂ μὲν ῦψι μέσον τέμνη πόλον, ἢ δ' ὑπόγειο ν
κέντ ρον ἔχη, μάλα φῶτας ἀριγνώτους καὶ ἀγητοὺς
δέζουσιν, ποτὲ δ' αὖ μεγάλους βασιλῆας ἔτευξαν,

225 ήὲ πάτρης προύχοντας, ἢ ἐν δήμοισιν ἀρίστους.
ῶς δὲ καὶ ἢν τάδε κέντρα μεταλλάξαντες
ἔγωσιν.

"Ηδη καλ σύγκο ασιν ἀείσω μαρτυρίας τε,

ήδ' οσ' ἐπαντέλλοντες ἡ ἀλλήλους ὁρόωντες ἀστέρες ἔρδουσιν τὰ γὰρ ἀτρεπίην μάλα φαίνει.

230 πάντα μεν ούν ούκ ἄν τις εῷ φράσσαιτ' ενί θυμῷ, οὐδ' ενέποι τὰ γὰρ ἄσπετ' ἀπείριτά τ' ἐστί κατ' αἰθρην

σχήματ' ἀμειβόντων ἄστρων πολύπλαγκτα κέλευθα· · ὅσσα δ' ἐπιλέξωσι θεοί, τάδ' ἐγὼ σάφα λέξω.

Ζηνὶ συνών Κοόνος αίπὺς ἢ είσορόων τετρά-

235 η ὅγε καὶ διά μετρος ἀπὸ πλευρῆς τε τριγ ώνου, δωρείται φιλίην βασιλήιον η καὶ ἄναξιν εἰκελίων ἀνδρῶν, αὐτοὺς δ' ἄρα φῆμιν ἀρίστην ἰσχοντας τεύχει, κοσμεί δ' ὑπ' ἀπείρονι πλούτω καὶ μελάθροις ληίοις τε βαθυκλήροισί τ' ἀρούραις,

240 λείαις παυτοίαις τ', ἀγέλαις δμωσίν τ' ἀναφίθμοις δῶκε καὶ εἰναλίην κτῆσιν νηῶν πολυφόρτων, καὶ πρήξεις ἀγαθάς, καὶ δ' αὐ μέγα κῦδος ἐπ' ἔργοις, καὶ λιπαρὸν γῆρας μέχρις ὑστατίου θανάτοιο.

άλλ' "Αρης τετράγωνος ἢ ἀντιπέρηθεν ἀθρήσας

245 ψυχρότατον Κρόνον όντα κακός κακοῦ ἀντίον έστῶς ἢ καὶ ὁ μοῦ βαίνων, δεινάς τ' ἄτας ἐπιβάλλει, καὶ πενίην δυσάλυκτον ἄγει δειλοίσι βροτοίσιν, ἔξοχα δ' εἶ γε σὺν Ἡ ελί ω βεβαῶτες ὁρῶντο τῆμος γὰρ πτωχοὶ πανδήμιοι ἰνδάλλονται

250 όθνείησι θύρησιν έφεστηῶτες ἀνάγκη, ἢ καὶ ἐφημερίης δαίτης χάριν αἰνὰ μογεῦντες, ἄλληκτον καμάτοισιν ὀιζυροῖς φθινύθοντες. εἰ μὴ δ' εὐ ε ρ γ ῶ ν τις ὁρῷη σχήματα ταῦτα, καὶ πότμῷ στυγερῷ ζωῆς ἐπὶ τέρμαθ' ἵκοντο 255 ἤτοι ναυφθορίη γάρ, ἢ ἐν πελάγεσσιν ἐόντες

257 η ποταμφ στυγερφ, ζωής χάριν αίνὰ μογεύντες

256 κύμασιν έρραίσθησαν, ἢ ἐν πολέμφ κρυόεντι

258 η ύπο ληιστήρσιν η έν χάρμη δορίληπτοι πέρνανται σφιγηθέντες άεικελίοις ύπο δεσμοίς.

260 δηθάκι και θήρεσσιν έλωρ και κύρμα γένοντο, τη πότ εν ηερίοισιν άφνω κρημνοίσιν όλουτο, η βρόχον αἰπὺν ἀνῆψαν, η ἐν πτώσει θαλάμοιο όστέα συνθλιφθέντες άίστως θυμον όλεσσαν. ώς δε και ήμεριοις τὰ τελείεται, ἢν ὀλοῆσιν

265 καὶ Μήνην σφετέρησιν ὑπ' ἀκτίνεσσι βάλωσιν. εί δ' ἄρα τοι γενέθλη μεν ἀρήγοιεν κλυτο ὶ ἄλλοι άστέρες, οδ δ' άρα τοι μή φαίνοντες φορέοιντο, νείκεα καλ κρίσιας θαμινάς έπάγουσι βροτοίσιν. ην δ' άναθὸς κέντροιο κρατη, όλοὸς δ' ἀπόκεντρος,

271 σχήματι συμφώνφ καμάτων ἀπέλυσαν ἀπ' αίνῶν. 270 πρηϋτέρας δὲ τρίγωνοι ἀεὶ τελέουσιν ἀνίας. Ή έλιον δ' έπιδερχόμενος τοίησιν ὑπ' αὐγαζς η και νυκτιπόλον Φαίν ων λιποφεγγέα Μήνην έκ τοκέων διώων αὐτοὺς ἔρδει θεράποντας. 275 πολλάκι δ' όφθαλμοϊσι σίνος λιποφεγγές έτευξεν, καὶ γονέας νούσοις ψυχμος καὶ βηχὶ χαλέπτει.

'Αφρογενεϊ δὲ συνών Φαίνων ἦδ' ἀντιπέρηθεν

πρεσβυτέρας στείρας τ' άλόχους καὶ άεικέας αίνῶς δώκεν. και τετράγωνος άει χαλεπός κυθερείη: 280 δεινούς γάρ τε γάμους καὶ ἐυφροσύνης ἄτερ ἔρδει. λυγρά δ' ἄρ' ήσσον ἔδωκε τριγώνοις φέγγεσι λεύσσων.

σχήμασι δ' οὖποτε τοισι δεδορκώς Αφρογένειαν παρθενικήν ἐπέτρεψεν ἄγειν ές δώματα νύμφην. δηθάμι δ' άσπέρμους αὐτοὺς καὶ ἄπαιδας ἔτευξεν. 285 ην δ' ἄρα καὶ Πυρόεντ' ἐπιμάρτυρα τοῖσδ' ἐσαθρήση, η ὅγε καὶ Μήνην, εὐνούχους πάμπαν ἔθηκεν. Έρμείη δὲ συν ῶν Φαίν ων γλώσσης βλάβος ἔρδει.

καὶ λαλιῆς ἐπέδησ', ἤν πεο μὴ φοίνιος "Α ο ης σύμφωνος κατιδών λύση κακοεργέα λώβην.

290 καὶ δὲ δίκας τετο άγωνος ἐωνκοισιάς τ' ἐπιπέμπει, καὶ πιναρὴν λασίην τε βροτοῖς ἐπεθοέψατο χαίτην. τῶς δ' ἄρα καὶ διάμετο οι. ἀτὰρ χαίρουσι το ί-νωνοι.

σχήμασι δ' έν τούτοισιν άελ φιλομάντιας άνδρας καλ βίβλων κουφίμων μάλ' έφιεμένους τελέουσιν.

295 Ζεὺς δ' "Αρει ξυνην μὲν ἰὰν όδὸν ήὲ τρί-

ήγεμόνας δέζει στρατιής νηῶν τε καὶ ἵππων καὶ πεζῶν, ποτὲ δ' αὖ μεγάλους βασιλῆας ἔτευξεν, ήὲ πάτρης προὔχοντας, ἢ ἐν δήμοισιν ἀρίστους. εἰ δ' ἄρα μὴ πάμπαν μοίρης ἀγαθῆς τετύχοιεν,

- 300 άλλ' ἀστὴρ ἐτέρωθι νεμεσσήση κακο εργός,
  ἢ καὶ ἀποκλίνωσιν ὑκ αὐγὰς Ἡ ελίοιο,
  σὺν τοίοις ἄνδρεσσιν ἀεὶ στρωφῶνται, ὑκ αὐτοῖς
  στεργόμενοι φιλίησιν, ὑπείροχον εὐχος ἔχοντες πάντες δ' εὐκτέανοι καὶ ἀπείριτον ὅλβον ἔχουσιν.
- 305 μείονα δ' έσθλὰ διδοῦσιν, έπὴν τετ ράγωνοι ἔωσιν.
  πάγχυ δ' ἀνωμαλίην βιότου διά με τροι έόντες
  ἀνθρώποις τεύχους, ότε μεν πενίην, ότε δ' ὅλβον
  πυπνὸν ἀμειβόμενοι, αἰεί γε μεν ἄρκι' ἔνειμαν.
  σὺν Διὶ δ' ᾿Αφρογένεια βίω χαίροντας ἀμό-

310 εὖπρήκτους τε τίθησιν, ἐυφροσύναις τε γάμοιο τερπομένους τοὺς γάρ τε φίλαι τίουσιν ὅμευνοι, ἐκ δ' ἄρα λιτοτέρων πολυόλβους αὐταὶ ἔθηκαν

καὶ δὲ καὶ εὐτεκνίη σφιν ἐνὶ μεγάροισιν ὀπηδεῖ. καὶ δ' ἄλλαις πρὸς Ζῆν' ἐπιμαρτυρίησι τάδ' ἔρδει.

315 έσθλὸς καὶ Στίλβοντι συνών μεγάλου Διὸς ἀστήο,

σχήμασι τ' εν πάντεσσιν όρῶν θοὸν Ερμάωνα τρισμάκαρας τεύχει γάρ, ἀεὶ βασιλήιον όλβον νωμῶντας, χρυσόν τ' εθνέων ἄπο δασμολογοῦντας, κεκλομένους τ' ἐπὶ τοῦσιν, ἀκουομένους θ' ὑπὸ πολλῶν

- 320 οί δε τ' ἀριγνώτων ἀνδρῶν πλοῦτον διέπουσιν, οί δ' ἄρ' ἀπ' ἐμπορίης ἐσθλῆς βίστον συνάγειραν, κέρδεα δὲ σφετέρων καμάτων ἄλις ἐκτήσαντο, ἄλλοι δ' αὖ κόσμων ἐπιίστορες ἢ διὰ γραπτῶν ἰδμοσύνης ἐρίτιμοι ἀγακληεῖς τ' ἐγένοντο,
- 325 οί δ' ἄρα καὶ παίδων ἡγήτορες, ἐν σοφίη τε πολλὸν ἀριπρεπέες μύθων ὑποφήτορες ἐσθλῶν. εἰ δ' ἄρα τούσδε Κ ρ όν ο ς μαλεραϊς ἀκτἴσιν ἀθρήση, πρήξεσιν ἐν τοίησιν ὑποδρήσσοντας ἔθηκεν.
- εί δ' "Α οης συνίησιν όμου καλή Κυθερείη, 330 ύβρισταλ λεχέων τε καλ άλλοτρίων ύμεναίων γίνονται, άναφανδά μάλ' έκτόλμως τάδε δρώντες καλ δε σύνευνοι τωνδε πολυκλινέες τελέθουσιν, όριδίως φιλότηθ' έτέροις κυθέρης όρέγουσαι. είκελα καλ δ' άλλαις έπιμα οτυ ρίαις τελέουσιν.
- 335 εί δὲ καὶ Έρ με ίης ἐρατὸς σὺν τοῖσδε φανείη,
  τῶν ἕνεκεν κρίσιές τε μάχαι τ' ἀγορῆσι πέλονται ·
  οί δὲ καὶ αἴσχος ἔτλησαν ἐν ἀλλοτρίοισι δόμοισιν
  ληφθέντες, φήμη δὲ κακὴ περιδέδρομεν αἰεί.
  ἢν δ' Έρμῆ τετράγωνος ἢ ἀντίος ἢ κατὰ
  χώρην
- 340 τ ην αὐτ ην Θοῦ οος τροχάη, μάλα λυγρὸς ἐτύχθη· νείκεα γὰρ γραπτῶν ἕνεκεν κρίσιάς τ' ἐπιπέμπει,

καὶ δόμον έξαπίνης κενεὸν βιότου ἀνέφηνεν.
δηθάκι καὶ δεσμοὺς ἐπάγουσ' ὀλοοίσιν ἐπ' ἔργοις.
ἀλλὰ τ ο ί γ ω ν ο ι ἐόντες ἐχέφοονας ἐκτελέουσιν

345 καὶ πυκιναῖς πραπίδεσσιν ἐναίσιμα μητιόωντας.
φαιδρὸς δ' Ἑρμείης καὶ πασιφαὴς ᾿Αφροδίτη ἔυνὴν ἐξανύοντες ὁδὸν μάλ ἄριστοι ἔασιν · ὅλβον μὲν πρώτιστα δόσαν, μετέπειτα δὲ μύθων πειθώ καὶ φιλίην ἀγαθὴν τιμήν τ' ἐνὶ δήμοις ·
350 πρὸς δ' ἔτι παντοίης μούσης ἐπιίστορας ἄνδρας τεύχουσιν, μολπῆσί τ' ἀγαλλομένους καὶ ἀοιδῆ.

εί δέ κε λεύσσωσιν Μήνην καὶ Ζῆνα φέριστον, καὶ στέφεσιν κύδηναν, ἀγακληείς τ' ἐνὶ λαοῖς ἔξαίτοις γεράεσσιν ἀέθλων εῖνεκ' ἔθηκαν.

355 εί δ' έτι καὶ Πυ φόεις τούτοις ἐπιμάρτυρος εἰη, γίνονται σταδίοισι παλαισμοσύνησι τ' ἄριστοι, πυγμαχίησι τ' ἀγασθενέες πληγῆσι τε χειρῶν, καὶ θαμιναίς νίκησιν ἀγάλλονται κατ' ἀγῶνας. καλὴ καὶ Μήν η καὶ πανδερκὴς 'Υπερίων 360 ἀλλήλους ὁρόωντες ἐναντίοι ἢ τετράγωνοι,

έξοχα δ' αὖτε τρίγωνοι, ἐπεὶτόδε πάμπαν ἄριστον σχῆμα πέλει φαύλοις τε καὶ ἐσθλοῖς ἀστράσι πᾶσιν. εἰ δὲ καί, οἶς ἐπέοικεν, ἐνὶ ζώοι σι φανείη ἄμφω φάεα καλά, τὸ δ' αὖ πολὺ φέρτατόν ἐστιν. πάντων μὲν γὰρ ἄριστον ἐνὶ ζώοι σι παρείναι ἄρσεσι μὲν Τιτῆν', ἐν θηλυτέροι σι δὲ Μή-

προσφιλέες γὰρ ἀεὶ καὶ μείλιχοι ἐξεγένοντο, ἔργα τε ὁηιδίως καὶ πρήξιας ἐξετέλεσσαν. εἰ δέ τ' ἐν ἀρσενικοῖς ἄμφω κλυτὰ φέγγε' ὁρῶτο, 370 ἀμούς, ἀστεμφείς, ἠδ' ἀτρέπτους ἐσίδοιο
γεινομένους, οὐδ' ὅσσον ὑπείποντας νόφ ἄλλοις.
ὅσσοι δ' αὖ Μήνην μὲν ἐν ἄρσενι, θηλυτέ –
ρφ δὲ

ϊσχουσ' Ήέλιον, τοισιν δ' ἄρα πρήξιες ἔργων άλλως έξανύονται ἢ ώς φρεσιν ἦσι μενοίνων:

375 αὐτοὶ δ' ἀπρόκοποι, πάμπαν τ' ἐπαρίστεροι ἄνδρες.

δ ήλε σ ι δ' ἐν ζ ώ ο ι ς ἄ μ φ ω κλυτὰ φῶτα φανέντα
δειλούς, πανταρβεζς, ἐτέροις ὑποπεπτηῶτας
\* \* \* \* \*

θηλύτεροι πραπίσιν, βιότφ δ' ένι πάμπαν ἄπρη**κτοι,** άλλοτρίης γαίης καὶ άλητύος ίμείροντες.

380 άλλὰ τόδ' ἔμπαλιν ἐσθλὸν ἔφυ κεδνῆσι γυναιξίν ποηεται γάς τ' εἰσὶ νός, ποσίεσσί θ' ἑοισιν εἰκος. εἰκουσιν μάλα πειθόμεναι, στυγέουσί τε νεϊκος. εἰ δ' ἐπὶ θη λυτές η γενέθλη δύο φῶτα φανείη

ἄρσεσιν έν ζώοις, ή δ' αὖ μάλ' ἀγήνορι θυμῷ 385 δεινή τε πρυερή τε πέλει πραπίδεσσί τ' ἄπαμπτος. όππότε δ' οὖν σελάων τοίοις ζώοισιν ἐπόντων καὶ Θοῦρος πυρόεις καὶ καλλίκομος Κυθέρει α ἄρσεσι δεική λοισιν ἐπεμβεβαῶτες ὁρῷντο,

καλ ζῶον πρὸς τοῖς ἄρσεν πέλοι ὡρονόμοιο, 390 ἦς φύσιος λήγουσι, παρὰ λεχέεσσι γυναικῶν κλινόμεναι φιλότητι, τάτ' ἀνέρες ἐκτελέουσιν.

ξμπαλι δηλυτέροισι δ' ὅτ' ἀνέρες ἐνζώοισιν ἴσχωσ' Ἡ έλιον καὶ νυκτεροφεγγέα Μήνην, δηλυ δὲ καὶ ζῶον κατέχη Κυλλήνιος Έρμης,

395 πάσχουσ' αἴσχεα πολλὰ γυναικῶν ἔργα τελοῦντές · δηθάκι καὶ σπορίμης αἰδοῦς ἀπὸ μήδέ ἔκειραν.

τως μεν ἄο' αινὰ πέλει φύσιος βροτέης κατέναντα φωτ ένι δεικήλοισιν έὸν δρόμον έξανύοντα.

'Αλλ' έπεὶ οὖν μοι θυμὸς ένὶ προτέροισιν ἀεΐσαι

400 μήσατ ἀναγκαῖον χρεῖος, σάφα νῦν καταλέξω, δππόθεν ἐν γενέθλησι χρεὼν ζωῆς χρόνου ἀρχὴν

ἀνθρώποις φράζεσθ' ήδ' ἔμπαλιν, ὁππόθι λή γ ει. οὐ μὲν δὴ πάντεσσιν ὁμῶς μερόπεσσιν ἔοικεν οἴης ἐκ χώρης ἐτέων λάζυσθαι ἀριθμόν

405 ἄλλη γάρ θ' έτέρη γενέθλη ἄφεσις συνάρηρεν.
ὅσσοις μὲν Τιτὰν ἡ ο τ ἔνι γεινομένοισιν
κέντρ φ ἐπε μ βε βα ὡς ἰνδάλλεται, ἔξ ἄρα κείνου
μοίρης ἄρχεσθαι βιότου χρόνον ἔξαριθμοῦντας
νυκτε ριν ῆ γενέθλη δὲ Σεληναίης ἀπὸ μοίρης.

410 όππότε δ' αν κέντο ων έκτὸς δύο φῶτ' ἀποκλινθῆ,

ήδ' ἄρ' ἐπὶ μοίρησι κατωφερέεσσι πόλοιο νίσσηται προθέοντα, τότ ἀστέρος ἄρχεο κείνου, ὅς βά τε δεσπόζει γενέθλης μέγα τε κράτος ἴσχει. εἰ δ' ἄρα κἀκεῖνον λεύσσοις κλινθέντ' ἀπὸ κέντρου.

415 έξ ῶ ρης τότ ἔπειτα χρόνων ἄφεσιν σύ γε φράζου.
 ζωῆς δ' αὐτ' ἀρχὴν εὖτ' ἂν διζήμενος εὕρης,
 δεικήλων σκέπτοιο χρόνους, ὁπόσοις περάτηθεν ἀντέλλει, κείνων τε περὶ μοιρῶν δεδάασθαι τὼς γὰρ πλειώνων ἀριθμὸν μοίρησι φράσαιο, '
420 ὅσσους Μοιρ' ἐπέδησε βροτῶν μογεροῦ βιότοιο.

έν δὲ μέσαις μοίο ησιν, ἐφ' αἶς ζωὴ νέμετ' ἀνδρῶν,

ένδυκέως σκέπτοιο, μη ἀκτίς η τετράγω νος ηὲ καταντιπέρην όλοοῦ Κρόνου η Πυρόεν -

η αὐ τοίγε συν αντό μενο ι ζωὴν διέκερσαν. 425 νυκτὶ δὲ γεινομένους καὶ παμφεγγής Υπερίων δηθάκις ἀκτίνεσσιν έαϊς πνοιῆς ἀπάμερσεν. πᾶσαν δ' αὖτ ἄφεσιν πλευρὴ τετρά γ ων ος ὁρίζει· μήκιστον γὰρ τοῦτο βροτῶν τέλος εὔαδε Μοίραις.

### BIBAION S. [T.]

Έν ὧ φησιν:

A. Περί τροφής και άτροφίας παίδων.

Β. Περὶ γάμου.

Γ. Περί τέπνων γονης.

Περί στείρων καὶ ασπέρμων.

- Ε. Περί πλήθους τέκνων η και όλιγοπαιδίας.
- Περὶ τοῦ ποίας τέχνας ἢ ποίας πράξεις μετελεύσεται ὁ τεχθείς.
- Ζ. Περί σίνους.
- Η. Περί πτήσεως.
- Θ. Περί δουλείας τύχης.

Έλθέ μοι, ώς προτέρην λιγέως ῆρμοσσας ἀοιδήν, Μοῦσα φίλη, καὶ Φοϊβε καὶ Έρμῆ χρυσοπέδιλε, καὶ νῦν ἱμερόεν τέκμωρ θείητ ἐπὶ μολπῆ αὐτὰρ ἐγὰ θυμὸν καίπερ καμάτφ μογέοντα 5 ὀτρυνέω, μέχρις ἄν κ ἐπὶ πείρατα νίσσομαι οἰμης πᾶν γὰρ ἀεικέλιον, τῷ μὴ τέλος ἐσθλὸν ὀπηθεϊ. βίβλφ δ' ἐν πυμάτη τάδε μοι κατανεύσατ ἀεϊσαι, ἀμφὶ τροφῆς βρεφέων ἦδ' ἀτροφίης ἀλεγεινῆς,

οσσα τ' ἐπειγόμενοι Μοίρης υπο χερσίν ἐῆσιν
10 αὐτοὶ ἐπ' οὐλόμενον πότμον δίψαντο γονῆες,
ἀμφὶ γάμων τ' ἐρατῶν καὶ ἀδ ελφει ῶν ἐνέποιτε

καὶ τέκνων γενεῆς, σινέεσσί τε τοῖσιν ἕκαστος ἀνθρώπων μεμόρητὰι ὁπ' ἀστράσι κινυμένοισιν, καὶ τέχνας μέλποιτ' ίδὲ πρήξιας, ἔργα θ' ὁποῖα 15 ἀστέρες ἀνθρώποισι δυηπαθέεσσι νέμουσιν, ήδ' ὡς σφαλλόμενοι πολυχρήμονος ἐκ βιότοιο ἀνέρες ἐν πεν ί η τε καὶ ἄλγεσι μοχθίζουσιν, καὶ δμώων ὅππως τις ἐπιφράσσαιτο γενέθλην.
Κείνοις μὲν δὴ πρῶτα τροφῆς ἐμέγηρε βρέ-

20 Αίσα κακή, τοϊσπέρ τ' ἀπὸ γαστέρος ὀρνυμένοισιν "Αρης καὶ Φαίνων ὑπὲρ ὡρονόμοιο βεβῶτες λεύσσουσ' ἐς δύσιν ελκομένην ἐριφεγγέα Μήνην, μήτε Σεληναίην μήτ' οὖν ὡρην καθορώντων Φωσφόρου ἢ Ζηνός τοὶ γὰρ βίου εἰσὶ δοτῆρες.

25 ὧς δ' αὖτως ἀτροφεῖς καὶ ὅσοις ἔπι γεινομένοισιν ώρονόμον διέπει Φαίνων, δὖνον δέ τε κέντρον ᾿Αρης, μήθ' ὥρης ξῶον μήτ' οὖν φάος ἀγνὸν Μήνης δερκομένου Ζηνὸς φυσιζόω αἰγλη. καὶ δὲ καὶ, ὁππότ' ἂν ἠύκερων Πυρόεις διάμετρος

30 ἀπτίσιν Μήνην καθορᾶ, Φαίνων δε Σελήνη δεξιτερὴν ίστῆται ἐπὶ πλευρὴν τετράγωνος ἀντολίην ἀπέχων τηλοῦ Ὑπ ε ρίονος αίγλης, δὴ τότ ἀπ΄ ἀδίνων καὶ γαστέρος ἐκπροθορόντες αὐτίκ ἄρ΄ οἰωνοίσιν ἕλωρ καὶ θηροὶ γένοντο.

35 ἢν δὲ Σεληναίη μὲν ἐφ' ὡρονόμῷ ἐπιτέλλη, ἐν προτέρῷ δ' ὡρης ζώῷ Φαίν ων προθέησιν, δαίμονα τόντε κακὸν πρότεροι φῶτες καλέσαντο, "Αρης δ' αὖτ' ἐφέπηθ' ὡρης κατόπισθε διώκων, μήτ' οὖν Αφρογενοῦς μήτ' εὐφεγγοῦς Φαέθον-

40 δερκομένων δείκηλον, έφ' ῷ Μήνη καθορᾶται,

δη τόθ' ὑπ' ἀδίνεσσι βρέφη θλιφθέντ' ὀλοῆσιν νηδύος ἐξέλκουσι διαμελεϊστὶ ταμόντες.

εί δ' ἄρα και δίχα κέντρου ἔοι ζωοισιν ἐπ' ἄλλοις τῶς Μήν η κερόεσσα, τόσον τεχθὲν χρόνον ἠῶ 45 ἀθρήσει, μέχρις ἄν κε Σεληναίη ἀφίκηται.

εί δ' ἄρ' ὑπὲρ κέντροιο Σεληναίη βεβαυτα τὴν αὐτὴν ἐπέχη μοζραν πολεμοκλόνω Αρη, ἢ ζῶον κατὰ ταὐτὸν ἢ ἀντικέρηθεν ἰόντι, αὐτίκα δὴ πρώτησιν ὑπ' ἀδίνεσσιν ὅλισθον 50 μητέρος ἄγχι ποδοτιν ἐπ' ὀξέα κεκληγυίης.

ην δε γονης άγαθο ι τελέθωσ' επιμάρτυροι ώρη, ξαθετον εκ μεγάρου τοκέων βρέφος εὐθὺς ετύχθη κην μεν Ζεὺς Μήνην σφετέραις ἀκτίσιν ἀθρήση, [ἀνήρ, δς μιν ἀνείλεθ', εὸν ποιήσατο παίδα,

55 η έτέρφ δώκεν τεκέων τητωμένφ άνδοί,
δς θέμενος μεγάροις ίσον γονίμοισι τίεσκεν.
ην δ' όλοὸς Φαίν ων λεύσση περιφεγγέα Μήν ην,
διφθεν άπὸ λεχέων, έτέρου δ' ύπὸ χείρεσι θρεφθεν
άτμενίης δούλειον ύπὸ ζυγὸν αἴν ἀνέτλησεν.

60 κα**ι δε Κ**ρόνου περάτηθεν άθρειομένου ύπερ ώρης,

δαίμονι δ' έν λυγοώ Μήν ης ποοπάροιθεν έούσης, καὶ κέντρου Τι τῆνος ἀποκλινέος τελέθοντος, ξωὴν μέν τ' ἴσχουσ', ἀτὰρ ἔκθετοι ἐκ πατρὸς οἴκων. ὁππότε δ' αὖ Μήνης μὲν ἔχη συναφὴν Κρόνος αἰνός.

65 ἀντιπέρην δ' αὐτοῦ Πυρό εις αὐγἦσι βάλησιν, μηδ' ὅσσον Μήνην ἐπιδερκομένου Φα έθο ντος, ξιφθέντες χώρης τηλοῦ κατ' ἐρημάδος οἰκτρῶς δουλοσύνης θρεφθέντες ὀιζυρῆς ἀνέχονται.

εί δὲ καθ' ώρονόμου μὲν ἔοι βεβαυΐα Σελ'ήνη, 70 τῆ δ' ἄρ' ἐπαντέλλη Ζεὺς ἐσπόμενος κατόπισθεν, Μήνην δ' ἀκτίσιν Φαίν ων κατεναντία λεύσση, καὶ Πυ ρ ό εις ετέρωθεν ἄνω κέντρον καθορφή, ές τόσσον ριφθέν μίμνει χρόνον, είσόκε Μήνη έκπροφυγοῦς' όλοῶν αὐγὰς Φαέθοντι συνάψη.

5 ῶρης δ' αὐ Τιτ ῆνος ὑπὲρ βροτέης τροχάοντος αἰνοῦ τ' ἐς δύσιν ἐλκομένου κατέναντα Κρόνοιο, καὶ δὲ Σεληναίης μετ' ἀριγνώτου Φα έθον τος δείκηλον κατὰ ταὐτὸ καὶ οὐκ ἰσόμοιρα θεούσης, ἔξόπιθεν δ' "Αρεος σπομένου συναφήν τε Σελήνης

80 δεχνυμένου, βρέφος ές τόσσον πατρώιον οίκον μίμνει, μέχρι κε Μήνη ἐπ΄ Αρεα θοῦρον ἵκηται. εἰ δὲ δύω σελάων κέντρων ὅπερ ἐστηώτων, Ἡ ελίου μὲν ἐφ΄ ὡρονόμφ, δυτικῷ δὲ Σ ελήν ης, ἢ κείνης μὲν ἐφ΄ ὧρη, ἀτὰρ Τιτῆνος ἔναντα,

85 τῷ μὲν δὴ Φαίν ων, τῆ δ' αὖ Πυρό εις συνέπηται, ἢ τῶν μὲν τροχάη τις ὁμοῦ ἐτέρφ, ὁ δὲ κέντρῷ ἄλλῷ ἐπεμβεβαὢς λεύσση κείνους ἀνιόντας, ἢσιν ὑπαὶ παλάμαις τεχθὲν ῥίπτουσι τοκῆες.

ην δ' "Αρης περάτηθεν ἀνέρχητ', αὐτὰρ ἐπ' αὐτῷ 90 Φαίνων, η ἔτέροισιν ὅγ' αὖ κέντροισιν ἕπηται, Μήνη δ' ἔκτοσθεν κέντρων σὺν Ζηνὶ φέρηται, βαιὸν δὴ τότε χάρμα βροτοίς τεύχει περὶ τέκνων τόσσον γὰρ λεύσσει τεχθὲν χρόνον ἄμβροτον ἠῶ, Μήνη μέχρι θέουσα παραίξη Φαέθοντα.

95 ναὶ μὴν καὶ σέλας Ἡ ε λίου Μήν ην τε καὶ ὅρην οππότ ἀν ἐσ θλο δ όται μὲν ἀποστρεφθέντες ἴωσιν, οἰ δ' ὀλο οὶ λεύσσωσι, τότ ἔκθετα τέκνα γονῆες δίπτουσ' ἐς βαθὺ κῦμα βορήν τ' ἔμεν οἰωνοῖσιν.

ἔμπαλι δ' ἀρητοὶ πατδες τοκέεσσι γένουτο 100 εὐτραφέες δ', ὁπόσοισιν ἀπ' ὡδίνων προθοροῦσιν ἀστέρες ἐ σ θ λ ο δ ό τ α ι ζωῆς δωτῆρες ἔασιν, ἦτοι ὑπὲρ κέντρων καὶ ὁμοῦ Μ ἡ ν η βεβαῶτες, η σελάεσσ' έπιδερκόμενοι Μήνην τε και ῶρην,
η κέντρων κατόπισθεν ἐπ' ἀμφοτέρησιν ἐόντων

105 Φαίνοντος καί "Αρηος, ἀπόστροφον ἀκτίνεσσιν
βαινόντων σελάων τε και ῶρης, ἡέ θ' ἐοίσιν
σύμφωνον δρόμον ἐν ζώοις φίλιον τ' ἀνυόντων.
παισιν δ' αὐ πὰσιν, τοίσιν ζωὴν πόρε Μοίρα,
ἀμφι τροφῆς μαζοῦ και νηπιέης ἀλεγεινῆς

110 ζῶον σημαίνει, τό κε δὴ Μήνης πέλας εἰη,
ῷ ἔνι δὴ κείνη τριτάτην ἐπινίσσεται ἡῶ.
Τόσσα μὲν ἀμφι τροφῆς παίδων, πολέων ἄπο

[ἤεισ' έξείης δὲ γάμου πέρι νῦν ἐνέποιμι, ἀστέρες οἰον ἕκαστος ἀεὶ φαίνουσι κελεύθοις.

115 εὖτ' ἄν γεινομένοιο βροτοῦ Μήν η μὲν ἐπείη αἰπυτάτφ κέντρφ, Κυθέρη δ' ὑπόγειος ὁρῆται, τῆμος ὁμογνήτοις γενεῆς τ' ἄγχιστα συνεύνοις ζεύγνυνται, πολέσιν δ' ὁμογάστριοι ἐς λέχος ἦλθον νύμφαι. τοῦτο δὲ δρῶσι, καὶ ὁππόταν 'Αφρογενεί η

120 Έρμείη τε θοῷ ξυνὴν ὁδὸν έξανύωσιν

άκτισι σφετέραις, Φαίνων δ' έπιμάρτυρος είη. ην δε πέλη ἰσόμοιρος άριγνώτο Φαέθοντι,

δείκηλον κατά ταὐτὸν ζη, γάμος ἔπλετο τῆμος παφθενικῆς. ἴσον δὲ καὶ εἰ Ζε ὑς μαφτυφίησιν 125 Έ ο με ἰ η ν λεύσση πλευρὴν ἰσόμοιοον ὁδεύων. 'Α φ ο ο γε ν ὴς δὲ μεσουρανίου κλίνασ' ἀπὸ κέν-

τρου

βαιά,

καὶ δισσοῖς σελά εσσιν ἀπόστροφον οἰμον ἰοῦσα ἀστασίας τεύχει ταραχήν τε γάμοις μετ' ἀνίης.

Φαίν ων δ' Έρμείη τε συνών βλοσυρη τε Κυ δήρη 130 ήτοι επ' οὐτιδαναϊς η ἀνάξια μαχλοσύνησιν Εργα μετερχομέναις ζυγίοις ήρμόσσατο λέπτροις. πάμπαν δ' ήλικίησι νέαις η πάγχυ γεραιαζς.

έσθλην δ' αὖ φιλότητα γάμου πίστιν τε γυναικῶν άχράντοιο λέγους δώκεν καλή Κυθέρεια,

135 εὖτ' ἂν ἀπ' ἀπτίνων"Α ο εος πολιοῦ τε Κ ο όνοιο μίμνη ἀπήμαντος, κείνων φλογέησιν ὑπ' αὐγαῖς άλλήλους έπιδερχομένων, αὐτὴ δ' άγανῆσιν δέρκηται κερόεσσαν υπ' άπτίνεσσι Σελήνην. όππότε δ' Έρμείης τε καὶ "Αρης καὶ Κυθέ-

140 μέσσου ύπερ κέντρου ξυνάς ἀνύωσι κελεύθους, τοϊσιν δ' αὖτ' όλοὸς Φαίνων μετόπισθεν επηται νωθρου επαντέλλων η και κατέναντα δοκεύων, έξ εδρης πιναροίο τέγους ξυνής τ' ἀπὸ δήμου εὐνης ἀνστήσαντες ἄγοντ ἐς δώματα νύμφας, 145 κίσα πολυμνήστησιν ἀεὶ τίουσ' ἀλόγοισιν.

ην δε δύω μεν φῶτα μέσου κλίνωσ' ἀπ' Όλύμ

πάντες δ' άστέρες ἄλλοι ὑποχθόνιοι φορέωντος έπτοσθεν πέντοων, τημος ξείνης ἀπὸ γαίης άξεται άλλοτρίων φωτῶν άγνῶτα θύγατρα, 150 καὶ πάτρης ἄπο τηλοῦ όμῶς κείνη βιοτεύσει.

οίς δ' ἄο' ΰπερθ' ὥρης χαλεπῷ ἐν δαίμονι καλὴ 'Αφρογενής φαίνη, τὴν δ' αὖ Κρόνος ἢ τετρά-

ήε καταντιπέρην λεύσση, κην λέκτρα πόρωσιν

θηλυτέροις δ' εὖτ' ἂν Κύπρις κεραή τε Σελήνη 155 ζώοισιν λάμπωσ', ήτοι δυτικοῦ κατὰ κέντρου, η και ύποχθονίου, η και δύο κέντο έφέπωσιν, μουνάξ δ' άμφότεροι κατεναντία τησιν δρώνται,

τῆ μεν "Α οης, τῆ δ' αὖτε Κοόνος, τόθ' έαζς πανάθεσμοι

θυγατράσιν πατέρες ξυνόν λέχος είσανέβησαν. 160 ναλ μην καλ Κρόνου εὖτ' αν ἐν οἴκοισιν Κυθέο ε ι α

- φαίνηται σὺν Ζηνί, Κρόνου κατόπισθεν ἰόντος,
 δεχνυμένης αὐτοῦ συναφὴν καλῆς ᾿Αφροδίτης,
 Κύπριδι μαρτυρίην Ἅ ρ ε ως ἐτέρωθι φέροντος,
 Μήνην δ᾽ ἀμφότεροι Θοῦρος Φαίνων δ᾽ ὁρόων-

ται,

165 δὴ τότ' ἀπ' ἀδίνων ὁπόσοι φάος ἔδρακον ἠοῦς, μοιραν ἀνέπλησαν πολυπενθέος Οἰδιπόδαο τοῖσι δ' ἄρα στυγεροὺς Ποιναὶ μέλπουσ' ὑμεναίους νερτέριαι, χείρεσσιν ἀναψάμεναι πυρὶ πεύκας μητράσι γὰρ σφετέραις φιλοτήσιον ἐς λέχος ἡλθον.

170 εἰ δὲ γυναικείη γενέθλη πέλοι, ἐς πατρὸς εὐνὴν κλίνονται. τῶς δ' αὖτε καὶ ἢν κλήροιο γάμοιο Φαίν ων δεσπόζων ἥτοι κατὰ κέντρον ἐφ' ῶρης, ἢ ὄγε φαίνηται δύνων ῶρης κατέναντα, ῷ ἔκθρη παρθενίης ζώνην λύσαντο τοκεῦσιν 175 ἡὲ κασιγνήτοις σφετέροις πατέρων τε τέκεσσιν.

τη η εκασιγνητοις σφετεροις πατερων τε τεκεσοιν.

πην δ' ὑπογείω Αρης η καὶ δυτικῶ ἐνὶ κέντρω

δέρκηται βεβαώς κλήρου γάμου αὐτὸς ἀνάσσων,

αΐδε βίη δμώεσσιν η οὐτιδανοις ὑπὸ φωσὶν

δμηθείσαι θολερῶς ὧρης ἄνθος διόλεσσαν.

180 ἢν δ' Ἑρ μῆς κέντροισιν ἐπείη, τοῖσιν ἔλεξα, καὶ γάμου αὐτὸς ἑοῖσιν ἐνὶ ζώοισιν ἀνάσσων, κρυπταδίως δολεροῖσιν ὀπιπευθεῖσαι ἔπεσσιν καὶ πυκιναὶς ἀπάτησιν ἑὴν φρένα φηλωθεῖσαι ἔξαπίνης ἐγένοντο λάθρη πρὸ γάμοιο γυναΐκες.

185 εἰ δ' ἄρα σὺν Στίλβουτι καὶ "Αρης κέντοφ ἐπείη, τῆς ἕνεκεν κρίσιές τε δίκαι τ' ἀγορῆσι πέλονται.

Ζεὺς δὲ καὶ Έρμειης μέσσον κατὰ κέντρον έόντες

σύν Παφίη, ζεύξαντες όμηθείησι γυναικών άλλοτοίων μετέπειτα γάμορς άναφανδά τελουσιν, 190 άλλ' ύπὸ μαχλοσύνης καὶ τών λέχος αὐθι λίποντο. εἰ δὲ μεσουράνιον κατέχη Φα έθων μετ' "Αρηος

ήτοι γάο τ' αὐτοὶ τόθ' όμεύνους ἥοπασαν ἄλλων, ἢ κείνων ἀλόχους ἕτεροι βίη είουσαν αὐτῶν. αἰπυτάτφ δ' ἐπὶ κέντοφ ἐυστέφανος Κυθ έ ρει α 195 Τιτ ῆνος μέτα δερκομένη πατέρων ὀλοῆσιν

195 Τιτ ηνος μέτα δερκομένη πατέρων όλοησιν παλλακίσιν συνέμιξ' η μητρυιήσιν έησιν.
εἰ δέ κ' "Αρης τούτοισιν όμοῦ πέλη, ᾶχρι γάμοιο ζευχθέντες κείνησιν ἄφνω πάλιν αὐτοὶ ἔλειφθεν.

"Α ο η ς δ' ήνικα μέσσον ἀν' οὐρανὸν ἀμφιπολεύη,
200 ὡρονόμον δ' ἐπέχη Φαέθων, Τιτὰν δέτε δύνη,
τῆμος ἄρ' ἀρπαγίμους νύμφας ἐς δώματ' ἄγονται.

εί δε μεσουράνιον μεν έχη Μήνη βλοσυρώπις, Κύπρις δ' αὖθ' ὑπόγειον ίσαις μοίραις βεβαυία, αὐτοκασιγνήτων σφετέρων συνέασιν ὁμεύνοις.

205 ἀνδρὸς γεινομένου δ' ὁπότ' ἂν Τιτάν τε καί "Αρης

καὶ Κύποις Στίλβων τε μίαν κατ' ἀταφπὸν ἴωσιν.

είνεκα κλεπτοσύνης εὐνῆς λαθοίης τε κυθήρης έν συνοχῆσι γένονθ', οί δ' αὐ καὶ δεσμὸν ἔτλησαν, αὐτοί τε μάχλοι τε καὶ ἐς φιλότητ' ἀκόρεστοι,

210 ἔκ τ' ἀλόχων λώβας τε και ὕβριας αίὲν ἔχοντες, ώς και έοτο γάμου λωβήτορας αὐτοὶ ἐς οἴκους δέχνυνται ξενίη σκοτίης ἕνεκεν φιλότητος.

εί δ' ἀνδρὸς γενέθλην ἠδ' αὖ κείνοιο συνεύνου σκεψάμενος κατίδοις ἄμφω ζ ώ ο ι ν ἕνι Μήνην, 215 αίδυ όμοφοοσύνησιν ιαίνουτ' άμφι γάμοισιν.
 δαίμονι δ' ην χαλεπῷ κείνης Μήνη πέλη ἀνδοί,
 αίδυ ἀτασθαλίησι γυνή ἀθερίζει ἀκοίτην
 οὐδεν ὀπιζομένη λεχέων θεσμῶν τε γάμοιο.
 ταὐτὰ δ' ἄρ' ἐκ ποσίων τελέθει δειλῆσι γυναιζίν,

220 εὖτε Σεληναίη ἀλόχοις ἐν δαίμονι λυγοῷ ἀνδοῷν φαίνηται 'δίχα γὰο νόον αίὲν ἔχουσιν.

'Αλλὰ γὰς οὖτις πάντα δυνήσεται, ὅσσα γάμοιο σήματα φαίνουσιν θοοὶ ἀστέςες, ἔξονομῆναι τῷ καὶ ἐγὰ τρέψω ἐτέςην κατ' ἀταςπὸν ἀοιδὴν 225 ἀμφὶ τέκνων γενεῆς ἐνέπων, ῆντ' ἀστέςες αἰεὶ

άνθοώποισι νέμουσιν άλημοσύνησιν έῆσιν. ὅσσοι δὴ χθονίω τε καὶ αἰπυτάτω πεοὶ κέντοω ἀστ έρας εὐ εργοὺς φῶτες βεβαῶτας ἔχουσιν, οΐδε τέκνων τόσσων πατέρες βιότω τελέθουσιν,

230 όππόσοι εν τοισι ζώοις καθύπερθεν όρωνται, ἢ κεντροις τούτοισι φερουσ' επιμάρτυρον αίγλην. παίδας δ' εσθλοδόται κεντρων καὶ ὅπισθ' ἐπιόντες

δῶκαν ἀεὶ δισσούς, εὖτ' ἂν ζώοισι δισώμοις φαίνωνται. Τιτὰν δὲ καὶ "Α ο ης εὖτ' ἂν ἐπῶσιν 235 τούτοισιν κέντροις, τεκέων ἄπο πάμπαν ἄμερσαν,

Εξοχα δ' εξ κ' άγαθοί σφιν άμάρτυροι άστέρες εξεν.

ως δ' αυτως κατόπισθε μεσουρανίω δεικήλω

ήέ θ' υποχθονίω Φαίν ων καί "Α ρης έπιόντες

δυστεκνίην η πάμπαν άπαιδίην έπέκλωσαν.

240 ἀλλ' "Αρης σὺν Μήνη ἰδ' 'Αφρογενεί πάλι φαίνων

δῶκε τέκνων γενεήν: Έρμη δ' αμα νόσφισε παίδων.

ην δὲ Κύποις μὲν ἔη ζώφ Κοόνου, αὐτὰς ὅγ'
οἴκφ

ἔμπαλι Κυπρογενους, παίδων γενεὴν τότ' ἀφαιρεῖ. εἰ δ' ἔτι καὶ Πυρόεις Παφίην ἀκτῖσιν ὁρώη, 245 ἀμοτόκοις ἀδίσι γονὴν ἔρραισαν απασαν.

εί δὲ μεσουρανίφ ζώφ κενεφ γεγαφτι Τιτ ὰν καὶ Πυρόεις ἄμφω κατόπισθεν ἕπωνται, χῆρον ἀεὶ τεύχουσι δόμον γλυκερῶν ἀπὸ τέκνων.

οσσαι δε Στίλβοντι και 'Η ελίφ ᾶμα Μήνην 250 εν ζώφ Ισχουσι μεσουρανέοντι δισώμφ, νηδύος είσω σπέρμα γονῆς διδύμοιο λάβοντο.

εί δὲ δυσὶν σελάεσσιν ὁμοῦ πάλιν ἀστέρες εἶτεν καλοί, ἰδ' ἐν ζώοις δισσοίς παρεόντες ὁρῷντο, καὶ δὲ καὶ ὡρονόμος ζώφ φαίνοιτο δισώμφ, 255 τῆμος ἀδελφειοὶ παιδὸς δίδυμοι προγένοντο.

εί δε πολυσπέρμοισιν όμοῦ ζώοισιν ἐπεῖεν ἀστέρες ἐσθλοδόται, παίδων πληθὺν χαρίσαντο.

οί δ ο λοοί, κην δώσι γουην τεκέων μερόπεσσιν, η πάλιν αψ άφέλοντ η άνάρσια θέντο τοκεύσιν.

260 ΄ Αμφί γε μήν τεκέων γενεῆς ἄλις ἡ γὰο ἐχέπουν

ἀνὴο και κ' ἀπὸ τῶνδε, τὰ δὴ λίπον, ὧκα φοάσαιτο ' ἔξῆς δ' ἡμετέρησιν ἀοιδῆσιν καταλέξω, ὅσσους ίμερτῆς παιδων φύτλης ἀπάμε ο σαν ἀστέρες, ἦδ' ὅσσας ἀτόκο υς τεύχουσι γυναϊκας.

265 όππότ αν έν ζώοισι Κοόνον καλή Κυθέρεια φαίνηται, αὐτὸς δὲ Κρόνος διάμετρος ὁρῆται, νωθρούς ἐς φιλότητα καὶ ἀσπέρμους μάλα τεύχει.

καὶ δ' ὁπότ' ἂν Φαίνων τε καὶ"Αοης 'Αφοογε νείης

οίκον ἐπέρχωνται, Κύπριδος τετραγώνου ἐούσης 270 ἢ τοὺς ἀντιπέρηθεν ἑαὶς ἀκτίσιν ὁρώσης, εὐνοῦχοι τελέθουσι γονῆς ἐς πάμπαν ἄμοιροι. ως δ' αυτως, κην Κύπρις ένι Κρόνου οϊκφ όδεύη,

σὺν δὲ Κοόνφ Πυ ο ό εις πείνης δόμον ἀμφιπολεύη, Έρμης δὲ ζῶον κατέχη Κοόνου ἠδέ τ' Αρηος, 275 εὖνιδες οἱ μάλα τοι τεκέων ἄγονοί τε πέλονται. ναὶ μὴν καὶ Στίλβων εὖτ' ἂν μεσάτφ περὶ κέν-

τοφ

στείχη, τῷ δ' όλοὸς Φαίν ων κατένανθ' ὑπόγειος, ἀλλήλαις δ' αὖ Μήνη ἰδ' 'Α φοογενης τετράγωνοι, καὶ τὴν μὲν Φαίνων, Μήνην δέ τ' "Αρης δεκατεύη, 280 γείνοντ ἡὲ γονῆς τητώμενοι, ἡὲ δίμορφοι ἄλλα μὲν Έρμείη, τὰ δ' ἐοικότες 'Αφρογενείη.

αλλα μεν Εφμείη, τα ο εδικοτές Αφφογενείη.
εί δε Σεληναίη μεν ένι Στίλβοντος οφοισιν,
αφσενι δ' έν ζώφ Κύπ ρις πέλοι έν Κρόνου οίνφ,
μηδ' οσον άμφοτέρας Ζηνός καταδερκομένοιο,

290 εί δ' έσθλος Φα έθ ων τοισίν γ' έπιμά οτυρος είη, ψευδέσιν ώδινεσσι λάθρη παίδων έγενοντο μητέρες άλλοτρίων και υποβλήδην έτ έκοντο. εί δ' ἄρα και Πυρό εις μαλεραίς άκτισιν δρώη, πάντ' άναφανδὰ πέλει, τάγε δὴ λάθρη έξετ έλεσσαν.

295 εί δ' άγαθ ῶν ἄστ ο ων παναπόστοο φον οἶμον ἰόντων

ἀνδρὸς ἔοι γενέθλη, τότ' ἀεικέα ἔργα τελοῦσιν · κέρσαντες γὰρ ἀχρεῖον ἑοῦ ἀπὸ σώματος αἰδῶ καὶ κυσὶ μήδεα δόντες ἐκοντὴν ὡμὰ δάσασθαι, λιτοὶ ἀγείροντες γαΐαν κατὰ πᾶσαν ἀλῶνται.

300 ὄσσαις δ' αὖτε γυναιξὶν "Α ο ης Φα έ θ ω ν τ' ἐπὶ πέντοφ

αλπυτάτω βεβάωσι, Κυθή οης εν Κοόνου οίμω φαινομένης, αὐτοῦ τε Κοόνου ζώω εν εκείνης δερκομένου Φαέθοντα μεσουρανέοντα καὶ "Αφην, τῆσιν Μοῖο ὀλοὴ τέκνων στάχυν οὔποτ ενειμεν.

305 Τόσσ' είπων ἀτέκνων τε καὶ ἀσπέρμων περί φωτῶν.

αλλα δε μαντιπόλοισιν έπιφράσσασθαι έάσας, αὐτίκ ἀ δ ελ φ ει ω ν λέξω πως ἄν κε φράσαιο πλη θ ύν, ὁππόσσοι τε μιῆς ἀπὸ γαστρὸς ἔασιν ἔκ τ οἰων πατέρων, ὅσσους τ ἐπιμὶξ ἐτέκοντο 310 μητέρες ἀλλοίοισι πας ἀνδράσιν εὐνηθεῖσαι.

έν θυμφ δη πρώτα χρεώ φράζεσθαι άριθμόν, όσσοι έφ' ώρονόμου ζώφ τριτάτφ καθορώνται, η μεσουρανέοντι πόσοι βεβάασιν υπερθεν άστ έ ρ ε ς, η σφετέραις έπιμάρτυροί είσι βολησιν.

315 όππότε δ' έξ ώρης τριτάτου τ' ἀπὸ δεικήλοιο η ὁπότ ἐκ κέντροιο τόδε σκέψασθαι ἄρειον , οὐκ ἔλαθεν σοφὸν ἄνδρα καὶ ἴδμονα μαντοσυνάων.

ῶς δ' αΰτως σκέψαιο καὶ ὅσσοις ἀστράσι Μήν η συμφέρετ, ἢ ὅσσοισι μέχρις φάσιος συνέμιξεν ΄ 320 τόσσους γὰρ γνωτοὺς Μοϊρα θνητοϊσιν ὁπάζει.

εί δ' ἄρα μή τινι Μήνη όμοῦ θέοι ήὲ συνάπτοι, τόσσοι ἀπ' ἀλλοίων μιπτοὶ τελέθουσι τοπήων.

έν δε δισώμοις δσσοι όμου Μήνη φορέονται, η συναφην Μίκνυντ, η μαρτυρίησιν όρωσιν, 325 δισσούς οίγε κασιγνήτους θνητοίσι νέμουσιν.

εί δ' έθελοις δεδαῆσθαι, απαί πατέρων μεν ὁπόσ-

σοι,

μητοφης δ' ἀπὸ γαστοὸς ὅσοι γεγάασιν ὅμαιμοι,

ος μεν γαο φαίνει πατρος γόνον, ή δ' ἄρα μητρός.
εί δ' ἄρ' ἄχρις φάσιος μὴ δή τινι φωτὶ συνάπτοι
330 παμφεγγὴς Μήνη, ζώω δέ τ' ὅπισθεν ἰόντι
ἢ Κρόνος ἢ Πυρόεις ἐπιμάρτυροι ἰνδάλλωνται,
ἢ παύρους δῆκαν γνωτούς, ἢ καὶ σπαναδέλφους.
ταῦτα δὲ ῥέζουσινκαὶ ὅτ' ἄν μεσάτου κατὰ κέντρον
ξυνὰ θέωσ' ἢ ὅπισθεν ἐπαντέλλοντες ὁρῶνται,
335 κἢν ἐκτὸς κέντροιο, κασιγνήτους ὀλέκουσιν.

κην επτος πεντφοιο, παοτροημούς οπεπουσίου. και δε και ώρονομών Φαίνων, οπόσοι προγένουτο

φωτὸς ἀδελφειοί, πάντας ζωῆς ἀπάμερσεν.

Πολλὰ μὲν οὖν τις τοῖσιν ἐοικότα σήματ ἀνεύροι εῖνεκ ἀδελ φειῶν τέχνας δ' ἐγὰ αὐτίκα λέξω 340 ἔργα θ' ὁποῖα νέμουσιν ὀιζυροῖσι βροτοῖσιν.

Φαίν ων ώρονομών, Έρμο ῦ δύνοντος ἔναντα καὶ Μήν ης μεσάτοιο φαεινούσης κατὰ κέντρου, δεικήλων ξεστών καὶ ἐπ' ἀνθηραϊς λιθάκεσσιν σφρηγίδων γλυφέας τεύχει, τοὺς δ' αὐτ' ἐπὶ χαλκῷ 345 ἢ χρυσῷ δαιδάλματ' ἢ ἀργύρῳ ἐκτελέοντας

εἰκέλια ζώοισιν ὑπὸ γλαφυρἦσι τορείαις, οῖ καὶ ἐπὶ σφετέρησι τέχναις μέγα κῦδος ἄροντο. εὖτ' ἂν δ' ὡρονομῆ Φαίνων, ζώων δ' ἀνὰ μέσσον

Έρ με ίης ἐφέπη, τῷ δὲ Ζε ὑς μάρτυρος εἰη,
350 ἡητήρας μύθων ἀγαθοὺς σοφίη τε μάλ' αἰεὶ
εὐπρεπέας τελέουσι καὶ ἡγητῆρας ἀρίστους
παιδείης τῶν δ' αὐτε καὶ ἀλλοδαπῆς ἄπο πολλοὶ
εἰσαίουσι νέοι, ποτὲ δ' αὐτῶν παῖδ καὐκακτων,
ὧν ἄπο χρήματα πολλὰ κλέος τ' ἄσβεστον ἕλοντο.

355 έν δ' ὅρη Στίλβων βεβαώς, δύνοντι δε Μήνη

άφνειοὺς γλυκερῷ τε μέγα βρίθοντας ἐν ὅλβφ ·

ους δε και άλλοτρίων κτεάνων ιθύντορας έρξαν: και δε και έν τροπικοίς μεν έης πάτρης διέποντας 360 χρήματ' ίδε ξυνόν πλούτον στερεσίσι δ' επόντες έζομένους, όδι τ' αίεν άμείβεται άργύρου αίγλη. είδώλοις δ' έν ύγροζοι Κρόνον και φοίνιον Άρην ξυνην έξανύοντας όδὸν Τιτάν ὅτε λεύσση. πλωτήρας νηών τε κυβερνητήρας άρίστους 365 τεύχει, Ζηνα δ' όρων, και τ' άπταιστους ένι πάτρη. χουσοφαής δ' Έο μης καλ παμφαίνουσ' 'Αφοοδίτη όππότ' αν άλλήλων οίκοις φαίνωνται έπόντες η και εναλλάγδην δρίων μοίρησι βεβώτες, μολπησιν γλυκερησι μεμηλότας ἄνδρας έτευξαν, 370 η λιγυρής κιθάρης ἐπιίστορας ήδὲ καὶ αὐλῶν. ταῦτα δ' ἄρ' ἐκτελέουσι, καὶ ἦν ξυνὴν ἀνύωσιν οίμου, τοῦ μὲν ἐπόντος ὅροις, τῆς δ' αὖτε κατ' οίκον. μεσσοτάτω δ' εὖτ' ἂν κέντοφ Θοῦρός τε καί Έρ-

μῆς

Εσπωνται κατόπισθε, παλαίστοης έογ' έφέποντας 375 η σθεναφούς φοπάλοις τε γεγηθότας έξετέλεσσαν. εὐτ' αν δ' ώφονομη Κυθέρη, Φαέθων δέ τε δύνη,

ύψιφαής δε Κοόνος κέντοφ φαίνηθ' ύπογείφ, Βεσπιστάς θεόληπτα μεμηνότας αίεν έθηκαν. ταὐτὰ δ' ἄρ' ἐκτελέουσιν όμοῦ Κύπρις τε καὶ "Αρης

380 κέντοφ υπερθ' ωρης η και δύνοντι βεβώτες. ές λίβα δερκόμενος Πυρόεις, Φαίνων δ' ὑπό-

γειος, ην περ μη Φαέθοντος ύπ' ἀπτίνεσσιν όρωνται, δηναιόν μόχθοισιν ύπ' ἀλγεινοζς μογέοντας τεύχουσ', ἀχθοφόρων ζώων βίστον τελέοντας.

385 εν δε τ' ίσημεριναϊς χηλαϊς Στίλβων ίδε Κριώ ΜΑΝΕΤΗΟ. αίπυτάτφ κέντοφ βεβαως όλοφ συν "Α ο η ι 
έν χοάνοις χουσόν τε και άργυρον αίγλήεντα 
τήκοντας φέζει και άμοιβαίοιο χαράκτας 
σήματος εί δέ κε τοισι και Ή έλιος συνέπηται, 
άσσοτέρας μαλεροιο πυρός τέχνας μογέουσιν,

390 ἀσσοτέρας μαλεροίο πυρὸς τέχνας μογέουσιν, χαλχὸν μαλθάσσοντες ίδ' ἠερόεντα μόλυβδον, ἄχμοσί τ' ἐξέλχοντες ἔτι ζείοντα σίδηρον.

εί δ' ἄρα καὶ Φαίν ων τοΐσιν συμμάρτυρος εἴη, ἔνδον ἐφεζομένους παίδων ἡγήτορας ἔρδει.

395 αὐτὸν δ' εἴ κε Κρόνον Ζε ὺς ἔμπαλιν ἀθρήσειεν, ἢν καὶ ἄμ' Ἑρμείη τε καὶ ἄλλοις Κ ὑπρις ὁρῆται, έξ ἔργων τοίων πλοῦτον καὶ κτῆσιν ἄροντο. εἰ δ' ἄρ' ὑπὲρ κέντρου Μήνη Στίλβοντι συνά-

πτοι,

ην πεο αμ' Έρμειη και καλλίκομος Κυθέρεια
400 φαίνηται, και Ζη νὸς ὑπ' ἀκτίνεσσιν ὁρῷτο,
ὄργανα δαιδάλλοντας ἰδ' αἰόλα μηχανόωντας
ἄλλα τε θαυματόεντ' ἔργ' οὐκ ἐπιεικτὰ βροτοίσιν
τεύχοντας ὁἔζει, και σφιν κλέος ἐσθλὸν ὀπηδει
πρήξιος ἐκ τόίης φιλίη τ' ἀγανῶν βασιλήων.

405 τοίην δ' ην συναφην Μήνης Φαίνων τε καὶ "Αοης

δέρκωντ', έσθλοδόται δέ τ' ἀπόστροφοι ἰνδάλλωνται.

ποιμένας άγοονόμους τε βοῶν ἀγέλας ἐλάοντας, ἵππων τ' ἀκυπόδων σημάντορας, ἡὲ συφορβούς, οὺς δ' ἄρα πενθαλέων τύμβων δῆκαν πυλαωρούς.

10 ὁππότε δ' αὖ κέντοω μεσάτω Θοῦ οος μὲν ἐπείη, Φαίνων δ' ἔσπηται, τῆμος μάλα μοχθίζοντες ἀνέρες ἐξεγένοντο, πικρὴν ὀτλεῦντες ὀιζύν. ὁπποίην δὲ δύην βιότου κείνων λάχ' ἔκαστος, ζώ δι ά τοι κρίνει, τοις ἀστέρες ἐμβεβάασιν

- 415 ἐν μὲν τετο από δεσσ' ἐχυρῶν δωμήτορας οἰκων λαοτόμους τ' ἔρδουσιν ὑπὲρ νώτων φορέοντας ἄχθεα καὶ λᾶας βριαρούς, ποτὲ δ' ἐπτελέουσιν ἔργων τεπτοσύνης στάθμης τ' ἐπιίστορας ἄνδρας ἐν δ' ἄρα χερ σαίοι σι λιθοξόοι ἐξεγένοντο
- 420 ήδε τ' ἀγάλματα καλὰ τέχναις τεύχουτες εῆσιν δαίδαλά τ' ἐκτελέοντες ἀπὸ πριότοῦ ἐλέφαντος ζώοις δ' ἐν παν ύ γ ρ ο ι σι λοετροχόοι, ὀχετηγοί, εἰνοδίην κόπρον τε καὶ ὄυθον δηθὰ φέροντες, κοσμῆται κήπων ἄντλοις ὕδωρ φορέοντες
- 425 εἰ δὲ μεσουρανίω κέντοω Ζεὺς μάρτυρος εἴη τετραπόδων ζώων κείνων ὁδὸν έξανυόντων, ἢὲ Κ ὑπρις, ἑτέροις ἔργα πρήσσουσιν ὕπερθεν αὐτοὶ ἐφεστηῶτες ἐυκτέανοι τελέθουσιν.
  ταῦτα δ' ἄρ' ἀμφιέπουσι καὶ ἢν κλίνωσ' ἀπὸ κέν-

430 ἀστέφες, ἀλλ' ἐν ὅφοις Μήν η Φαίνον τι συνάπτοι. Τιτὰν δ' αὖ Πυφόεις τε δεδορκότες 'Αφφογένειαν

ίστουργούς τεύχουσιν έυννήτοισι μίτοισιν φάρεά θ' ύφανόωντας, ἢ αὖ φυπόεντα πλυνοίσιν εξματα καλλύνοντας, ἢ ἰσχαλέαις βελόνησιν 435 ρωγαλέους πέπλους ἀσκηθέας ἐκτελέοντας.

ην δε Κοόνον Στιλβων έσίδη σὺν Ζηνί βεβῶτα,

άθανάτων ζακόρους σηκών δ' άγίων ιερῆας τεύχει, μαντοσύνας ζαθέης φαίνοντας άπ' όμφῆς. σὺν δ' "Αρηι Κ ύπρις καὶ ἅμ' 'Η ελί φ παρεοῦσα

440 αἰθροβάτας τεύχει, σχοίνοις τρίβον ἐξανύοντας. ἢν δὲ καὶ Ἑρ μείης τοἴσιν συμμάρτυρος εἴη, ἄχθεα θαυματὰ χερσὶ καὶ ὧμοισιν φορέοντας ἱπταμένους γυίρις ἐναλίγκιον ὀρνίθεσσιν, πιλναμένους τε νέφεσσιν έπ' ήνεμόεντι πετεύοφ.

446 εν δ' ἄρα δεικήλω βροτοειδεί σὺν Πυρόεντι Ερμείης βεβαώς παίδων πρηκτήρας έθηκεν

445 αλεν άλωομένους ξείνης έπι πείρασι γαίης,

448 πόντον τ' έξανύοντας έπ' έμπορίαις θαμινῆσιν, ἢ παίδων φύλακας φρουρούς θ' ῆβης έρατεινῆς.

450 ἢν δ' αὐτοὺς Κ ρόνος αἰνὸς ἐπὶ ζώου πτερόεντος δέρκητ', ἢὲ καὶ αὐτοὶ ἐνὶ πτερόεντι πέλωνται, ἰχθυβόλους τεύχουσ' ἀλίων δεδαηκότας ἔργων, ὀρνίθων τε θοῶν θηρήτορας ἢὲ τιθηνούς, οῦς δὲ καὶ ἀμοβόρων θηρήτορας ἢὲ τιθηνούς, 455 δαμναμένους τιθασοϊσιν ὑπ' ἤθεσι πρηῦνοντας.

εί δε μέσον κέντρον Πυρόεις Φαίνων τ' έφέ-

ποιεν,

μοίραις δ', ας κε θέωσ' αὐτοί, ετέροιο τύχοιεν, μηδέ τις εὐ ε ο γ ῶν κείνων χῶρον καθορώη, τέχνησιν μυσαραϊς λυγρόν βίον έξανύουσιν

460 ἦτοι γὰρ νέκυας βλαβερῆ πνείοντας ὑπ' ὀδμῆ γαστέρας ἀμπτύξαντες ἰδ' ἔγκατα πάντ' ἀφύσαντες χρίουσιν κέδρου κυαναυγέος ἔνδοθι πίσση, ἢ τοίγ' εὐχανδεί χαλκῷ κοίλοις τε λέβησιν πυθομένοις μέλδουσιν ἄμ' ἰχθύσιν οὐλοὸν ᾶλμην.

465 ἡμος δ' Έρμε ια ο δόμοις καλή Κυθέρεια σύν τ' αὐτῷ Στίλβοντι φαείνητ', ἡέθ' ὅροισιν ἀλλήλων βεβαῶτες ἐναλλάγδην φορέοιντο, θείησιν σοφίησι κεκασμένοι ἐξεγένοντο ἀνέρες ἡ γὰρ μέτρα μακρῆς χθονὸς ἐξεδάησαν 470 ἦσιν ἐπιφροσύνησιν, ἢ ἀρθέντες πραπίδεσσιν ἀθανάτων ἔργων φύσιος πέρι μητιόωσιν.

εί δ' ἄρα καὶ Φαίν ων τούσδ' ἀκτίνεσσιν ὁρώη, μάντιες ἀστρονόμοι τ' οἰωνοπόλοι τ' ἐγένοντο ἐκ σπλάγχνων τε βροτοϊς θυέων τ' ἄπο θεσπίζοντες, 475 ἢ μάγοι ἀρρήτοισι θεούς καλέοντες ἀοιδαζς. εἰ δ' Ἑρμῆς μὲν ὅροις Ζηνὸς πέλοι, ἔμπαλι δ' Ἑρμοῦ

κείνος, ίδ' άλλήλους φιλίαις άκτίσιν όρῷεν, παίδων ἡγητῆρας άγακληεῖς τ' ἐτέλεσσαν ἡητῆρας μύθων σοφίησί τε πάμπαν ἀρίστους.

480 ως δε και, ην ωρης μεν εχη κεντρον σοφός Ερμης, αὐτὰρ ἐπαντέλλη Πα φίη, τοίους ἀνέφηναν, πρὸς δ' ετι καὶ πάσης τέχνης ἄρχοντας εν εργοις, ὅργανα θέσκελ' έαις πολυμηχανίησι τελοῦντας.

Ζηνὸς δ' έν καθύγοω ζώω βοοτῷ ὡρονομοῦντος 485 ἢν Φαίνων ἐφέπηται, ἁλίπλαγκτόν περ ἔθηκαν ἐμπορίῃ νηός δ' ἡγήτορα ποντοπόροιο.

εί δ' Έρμην λεύσσειε Κρόνος σφετέροις έν οροισιν

αὐτὸς ἐῶν ἢ ζῶον ἔχων ἐόν, ἔξετέλεσσαν γειοπόνους, ξείνοισι γεγηθότας οὐκ ἰδίοισιν 490 μούνοισιν, μισθοῦ δὲ καὶ ἄλλων κλῆρον ἔχοντας.

ξυνὴν δ' έξανύοντες όδὸν  $\Phi$ αίν ων Kυθέρη τε καὶ  $\Theta$ οῦρος θείησιν έπιπνοιῆσι μογεῦντας θῆκαν καὶ μανίη μακάρων ἄπο φοιβάζοντας.

άλλήλων δ' ἐπιβάντες ὅροις Φαίνων Πυρόεις τε 495 δείκηλον κατὰ ταὐτὸν ἢ ἀντιπέρην βεβαῶτες δήκας τεκταίνοντας ἀποφθιμένοισι βροτοίσιν ἡὲ πυραίς μαλερῆσι νεκροὺς αἰθοντας ἔτευξαν, ἢ θρηνοῦντας ἀεὶ κεραοίς ἐπιτύμβιον αὐλοίς.
εἰ δ' Ἑρμῆς τούτοις ἐπιμάρτυρος ἡὲ κατὰ αὐτὸ

500 ξῶον ἔοι, κλῶπας, ληίστορας, ἀνδροφονῆας, ἢ ναύταις ὀλοαζς ὑπ' ἰωκαζς κῆρας ἄγοντας δέζει, ἀτὰρ θανάτοιο τέλος τετληότας αἰνόν, πρίν τε θανεΐν κρυερῆσι δαζζομένους ὀδύνησιν. ὁππότε δ' αὐτ' οἴκους μοιρῶν θ' ὅρι' ἀλλάξωσιν 505 άλλήλων Κύποις τε καὶ εὐφεγγης θοὸς Έρμης, αὐλῶν η κιθάρης η ἀοιδῆς εὐρύθμοιο ήὲ καὶ ὀρχηθμοῦ βητάρμονας ἔδριας ὅντας θήκαντ, η χλεύησι λάλοις μάχλοις τ' ἐπέεσσιν τέρποντας, τραγικῆς τε βαρυβρόμου ἴστορας οἴμης, 510 αἰὲν ἐπ' εὐρυγόροισιν ἀλωομένους θυμέλησιν.

εί δέ θ' ὅροις Έ ο μοῦ Τιτάν, αὐτός θ' ἄμ' ἐκείνφ εἰ δέ θ' ὅροις Έ ο μοῦ Τιτάν, αὐτός θ' ἄμ' ἐκείνφ Έ ο μείης φαίνηται, ἀεθλητῆρας ἔτευξεν. κῆν μὲν δὴ τούτοισι συνῆ καλὴ Κυθέ ο ε ια, κυδάλιμοι νίκησι πολυστεφέες τ' ἐγένοντο

515 εί δὲ Κοόνος κατέναντ' ἐπιμάρτυρος ἢ τετράγωνος ἠὲ συνὼν φαίνηται, ἐπὶ χθόνα πᾶσαν ἀλῶνται ἀστεφέες ψαφαροῖς τε μάτην σταδίοισι μογεῦντες. ὡρονόμον δ' ἀκτίσιν ἑαίς λεύσσουσα Κυθήρη ἐκ πυρὸς ἢ πολιοίο τέχνας ὧπασσε σιδήρου.

520 ἢν δ' Ε ο μῆ χῶρον καθ' ἐὸν βεβαῶτι συνάπτη ἢ σύμφωνος ὁρῆται ὑπὸ Στίλβοντι Σ ε λ ἡ ν η, αἰόλα δαιδάλλοντας ἐαἰς χείρεσσιν ἔφηναν ἐκ πριστοῦ ἐλέφαντος ἢ ἐκ Λύγδοιο φαεινῆς εὐτήκτου τ' ἀπὸ κηροῦ ἐυξεσταῖς σανίδεσσιν

525 μορφάς μιμηλῆσι χαρασσομένους γραφίδεσσιν. μέσσφ δ' ἐν κέντρφ Θοῦρος σφετέροιο κατ' οἰκου Ἐρμῆ ὁμοτροχάων τέχνας ὅπασσε βαναύσους. εὖτε Σεληναίη δὲ μεσουρανίου ἀπὸ κέντρου κλίνη, ἀτὰρ Φαίνων τε καὶ Αρης κέντρφ ἐπῶσιν,

530 τῆμος ὅσοι φῦσαν, νεκυοστόλοι ἐξεγένοντο, 
ἢ φρουροὶ νεκύων τύμβοις ἔνι ναιετάοντες. 
εἰ δὲ γυναικὸς ἔῃ γενέθλη, τοἰσιν δὲ συνείη 
᾿Α φρογενής, τεγέεσσιν ἐφήμεναι αἴσχεα δρῶσιν. 
ὁππότε δ᾽ ὡρονομῆ Στίλβων ζῶον κατὰ θῆλυ,

535 δεικήλφ δ' ένὶ θηλυτέρφ καὶ Μήνη ἐπείη, ώρονόμφ δὲ Κρόνος τε καὶ "Αρης ὁππότε κέντρφ

αλπυτάτφ έφέπωνται, όιζυρολ γεγάασιν φωτες : Δινδυμίη γὰρ ἀγείροντες κατὰ δήμους καὶ πόλιας πλάζονται όμοῦ φόπτροις τε καὶ αὐλοῖς, 540 γερσίν έαζς κόψαντες ἄφνω τεκνοσπόρον αίδω. Αλλά νὰρ οὖτις θυητὸς ἐὢυ πάσας κε δύναιτο πρήξιας η τέγνας είπειν, δοσας μερόπεσσιν άστέρες εν σφετέροισιν έμοιρήσαντο δρόμοισιν. έξείης δ' ἄρ' ἔπειτα σίν η περί σώματα θνητοῖς 545 όππόσ' ἐπεκλώσαντο καὶ ὁπποίας κατ' ἀταρπούς, έξερέω μάλα παῦρ', ἐπεὶ οὔτινα φῶτ' ἐνὶ τόσσοις άσκηθη και άνουσον άγρις θανάτοιό κ' έφεύροις. εὖτ' ᾶν δή ζώω Πυρόεις ἐπιόντι βεβηκώς άμφοτέροις σελάεσσιν όμοῦ βεβαῶσιν ἕπηται, 550 ὀωθαλιιών σέλας ἀμφοτέρων ἤμερσε βροτοΐσιν. ην δε Σεληναίη μούνη τημος σέλας άγνον ληγούση, ετέροιο φάος κανθοίο σινώσει. τοῦτο δε και δυνούση έπερχόμενος πάθος έρδει.

ουτο σε και συνουση επερχομενος πασος εφοει. ἢν δύνοντα δ' "Α οην κατίδη Κοόνος ἠὲ καὶ Έομῆς.

555 ἢ μανίην ἢ νοῦσον ὀρίνουσιν βροτῷ ἰρήν.
 ὧς δὲ καί, ἢν Φα έ θ ων δύνη, ὥρην δ' ἐφέπωσιν Ἐρ μ ῆς καὶ Πυ ρ ό εις, μανίην πραπίδων τελέουσιν.
 ναὶ μὴν καὶ Τιτῆνος ἀνερχομένου ἅμα Μήν η ἐκ περάτης δύνοντες ὁμοῦ Φαίν ων τε καὶ Αρης
 560 λυσσήρεις πινυτοῦ τε νόου παραπλῆγας ἔτευξαν.

τελλομένου ετερου Φα έ θων δύνη κατα κέντρου.

\*\*Ελελα κην Πυ φό εντος όμοῦ Μήν η ὑπὲο ὅρης τελλομένου ετερον Φα έ θων δύνη κατα κέντρον.

Έ ο μ ῆς δ' ώρονομῶν σύν τε Κ ο ο ν φ ἀντιπέρηθεν δύνοντος Ζη ν ο ς πραπίδων νόον ἠμάλδυνεν, 565 ἄφρονά τ' ἐξετέλεσσ' ἀποφώλια μητιόωντα.

Μήνης δ' έν φθινύθοντι φάει πρόδυσιν κατὰ πάντα

Ήελίου μέτα παμφεγγοῦς, έτέρων δ' ἐπιόντων δυομένω κέντρω, μάλα δὴ φράζεσθαι ἄνωγα τοί μὲν γάρ τ' όλοοὶ κῆρας καὶ δείματ' ἄγουσιν 570 εἰδώλων τε βροτοῖς ἰνδάλματα δαίμοσιν ἴσα, καὶ ζαθέαις ὁμφῆσι κλείζομένους ἀνέφηναν. ῶς δὲ καί, ἢν Φα έ θ ω ν' Αρ η ν δύνοντα διώκη ἐξόπιθ' ἐσπόμενος, λύσσαν μανίας τ' ἐπιβάλλει. ὁππότε δ' ὡρονομῆ μὲν'' Αρης, δύνη δὲ Σε λ¦ήνη 575 ἀμφί τε κυρτωθείσα φανῆ Φα ίνο ντος ὅροισιν, τῆμος ἄρ' αἰσχιστοι φύντες θνητοί περὶ μορφὴν όξέα δινωτοὺς στέρνοις φορέουσιν ἔπ' ὤμους. σὺν δὲ Κρόν ω βαίνουσαν ἐπὴν Κυθ έρειαν ἀθρήση

"Α ο η ς η τετράγωνος η άντιπέρηθε βεβηκώς,
80 μήδε' άποτμήγοντες έφημέρου είνεκα φορβης
άλλοτρίησι θύρησιν έφεστηῶτες άληται
γείνονται, πενίην αίεί συνοπηδον έχοντες.
σύν Παφίη δε Σεληναίην λεύσσων κλυτός
"Αρης

ἄνδρας μὲν μάχλους καὶ ὀπιπευτῆρας ἔτευξεν,
585 θηλυτέρας δὲ λέχος μισθοῦ δήμοις παρεχούσας.
ὁππότε δ' ἀλλήλων ὁρίοις Κύπρις τε καὶ Αρης
φαίνωνται ξυνὸν ζώων δρόμον ἐξανύοντες,
ζωροπότας, κώμοισι γεγηθότας, ἔν τε μέθησιν
ὅν βίοτον τελέοντας, ἐπ' ἀλλοτρίαις δὲ γυναιξίν
590 κρυπταδίαις τ' εὐνῆσι μεμηνότας ἄνδρας ἔτευξαν.
εἰ δὲ Κρόνος τοῖσιν μάρτυς πέλοι, αἴσχεσιν αἰνοῖς
ἀμφέβαλεν τοῖσιν γὰρ ἀεὶ κύπρις στομάτεσσιν

εὖτ' ἄν δ' Ἡ ελί φ συνίη περόεσσα Σελήν η ἀμφοτέρων μέσσοιο φαεινομένου Πυρόεντος, 595 τοϊσι δ' ὁμοῦ βεβαῶσι Κρόνος τετράγωνος ὁρῆται, τῆμος ἐνὶ στέρνοισι χολὴ ζείουσα μέλαινα ἀνθρώσεις παρέπλαγξε νόον, λύσσαν τ' ἐπορίνει.
600 δύνοτες Τιτὰν δὲ καὶ ἀκα θέουσα Σελήν η

598 η ξηρών νούσων θανάτου τέλος η καθύγρων, λυσσήρεις δε τελούσι, φρενοβλαβίην τ' επάγουσιν.

601 ἢν δ' ἐπὶ συνδέσμου Μή νη θέη Α ο ε ος ἄντα ἢ τετραγώνου ἐόντος, ἀνιηρῷ τότε φῶτες οἴστρῷ ἐπ' εἰδώλοις κενεοίς νόον ἐπτοίηθεν. εἰ δὲ Σεληναίης Πυρόεις καθυπέρτερος εἰη,

605 η όγε δὺς ὑπ ἐκείνη ἔη, συνοχῆσιν ἔδησεν.
εὖτε δὲ καὶ Φαίν ων Μήνη ἐπιμάρτυρος εἔη,
ὑστάτιον θανάτοιο βίη τέλος ἐξανύουσιν.

έξοχα δ' αὖτε σινοῦσι βροτοὺς πληγῆσι σιδήρου ἢ νούσοις [ερῆσιν" Αρει Μήνη συνιοῦσα

610 τέτρασιν εν κέντροισι καὶ ἀντιόωσ' ἐπὶ κέντροις.
εἰ δέ τε καὶ Φαίν ων ὀλοὴν ἀκτίνα βάλησιν,
ἄχθεσιν ἢ λάεσσι δόμων τ' ὀροφῆσιν ἔθλιψεν.
εἰ δέ τ' ἀπ' ἀκτίνων "Α ρεος φεύγουσα Σε λήν η
Φαίν ον τι κρυόεντι συνάπτοι δερκομένοιο

615 Στίλβοντος, δειναίς νεύφων νούσοισι χαλέπτει. άργαλέοις δε σίνεσσι βροτοί κάμνουσι, καί "Αρης όππότε δύνησιν, Μήνης συν τῷ κατιούσης καὶ Κρόνου αίπυτάτοιο γονῆς ὅρην ἐφέποντος. εἰ δέ τε Μήνην μεν Φαίνων, Τιτῆνα δε Θοῦρος

620 λεύσσειεν κατέναντ' ἢ μαρτυρέοι τετράγωνος, ὅσσοις ἀμφοτέροισι βροτῷ σίνος ἐκτελέουσιν. εὖτ' ἂν δ' ὥρης μὲν Πυρό εις κατόπισθεν ἕπηται, φ ῶτα δ' ἄρ' ἀλλήλοισι φαείνηται διάμετρα ἢ τετράγωνα, σίνεσσι δυσαλθήτοις μογέουσιν, 625 ὡς καὶ ἐπεσβολίησι θεοὺς στοβέειν ἐπὶ νούσφ.

άλλ' εί μεν Ζε ο ς τοισι φίλος και μάρτυρος είη, κινδύνων φύεται τε και έκ καμάτων έσώσεν αντία δε Ζηνός λεύσσων Κ φόνος άλγακ τεύχει έξειν δυσπονίην τε, σίνη δε χερείονα δώκεν.

630 Τόσσα μεν άμφι νόσων, έπι δ' είκελα τοισι δύ-

φράζεσθαι μάλα πολλὰ νόφ πεπνυμένος ἀνής λέξω δ' αὖ μετέπειθ', ὡς ἐκ κτ ε άν ων τε καὶ ὅλβου Αἶσα κακὴ κουερὴν πενίην ἐπὶ φῶτας ἀγινεῖ.

κλήρων έξελαουσι βροτούς Φαίνων Πυρόεις τε, 635 ος μεν πρόσθεν ιων Υπερίονος, ος δε τ' όπισθεν. ταῦτα δε και μεσάτου ρέζει κλίνας ἀπό κέντρου ἀστήρ, ούγε δόμος κεδνός τόδε κέντρον ετύχθη. ναι μην και Πυρόεις βεβαως ζωω βιότοιο έξόπιθ' ωρονόμοιο πατρωία πάντ' εκέδασσεν

640 έξοχα δ' εί κ' αὐτῷ συνέη κερόεσσα Σ ε λ ή ν η.
τὰς δ' ἀστὴρ παρεὰν δέζει σφετέροιο κατ' οἴκου,
ές λίβ' ὅτ' ἄν δυτικῷ κέντρῷ κατόπισθ' ἐπιδύνη
καὶ δ' ἄρα καὶ κλήροιο τύχης μεδέων ἀπάμερσεν
ὅλβον, ὅτ' αὐτὸς ἔοι κέντρου βαίνων προπάροιθεν.

645 πρός δὲ μεσουρανέοντες όμοῦ Φαίνων τε καὶ "Αρης

κλήφον ή οὐκ ὅπασσαν ἡ αὖ δόντες γ' ἀπάμερσαν οῶς δὲ καὶ εἰ τόδε κέντρον ἀπὸ πλευρής τετραγώνου ἢ διάμετροι ὁρῷεν, ἄφνω ἀπενόσφισαν ὅλβον.

έν πενίη δε μογεύσι και δσσοις φ ῶτα δύ' ῶρην 650 μὴ λεύσση, πάμπαν δέ τ' ἀπόστροφον οίμον ὁδεύη. εἰ δ' ἄρα δὴ Μήνην δεκατεύωσ' ἀστέρες ἄμφω "Αρ εος ἠδε Κρόνοιο, Διὸς δέ τ' ἀπόστροφος ἀστὴρ

είη, διζυφοί και άχρήμονες έξεγένοντο · έξοχα δ' εί και ζώον ἐπαντέλλον μετόπισθεν 655 Μήνης εκ Ζηνὸς κενεὸν καὶ ἀμάρτυρον είη δευόμενοι βιότου γὰρ ἀγείρουσιν κατὰ ἄστυ. εἰ δὲ Διὸς μὲν ὁρῷτο, μέσου τπερίονος, αίγλη,

κέντρου δ' αμφίς έχωσι τόδε Κοόνος ήδε καί "Αρης,

δς μεν ὑπερτέλλων, Αρης δε τ' ὅπισθε διώκων, 660 ὅλβου καὶ κτεάνων οἶκον πλήθοντα κένωσαν. · ἢν δε μεσουράνιον κέντρον κενεον Διὸς εἴη, οἱ δ' ὀλοοὶ ἐκάτερθε φαείνωσιν, τότε θνητοὶ οὐ μόνον ἐν κρυερῆς πενίης κάμνουσιν ἀνίαις, ἀλλὰ καὶ ἐν δεσμοῖς θανάτου τέλος ἔξανύουσιν.

665 ήμος δ' αν Πυφό εντος αποφρείουσα Σελήνη ῶρη ἐφέσπηται, συναφή Φαίνοντι συνοῦσα, κέντρον δ' αὐτε μεσουράνιου Φα έ θων διέπησιν, τερφθέντες πλούτω γλυκερώ μετόπισθε πένονται, οί δε καὶ ἐν συνοχήσι καὶ ἐν δεσμοῖς ἐγένοντο.

670 εἰ δέ κ' ἐναλλάξαντες ὅρους ἢ ζῶα θέωσιν ἀλλήλων Πυρόεις τε καὶ Ἑρμῆς χρυσοπέδιλος, σὺν Διὶ δ' Ἡ έλιος κέντρον κατέχων ὑπόγειον, ἐκ προτέρου βιότου κτεάνων τ' ἄφαρ ἐξεκύλισσαν, ϑωάς τ' ἀλλοτρίων τέχναις ἄτας τ' ἐπάγουσιν.

675 εί δε μεσουρανέουτα Κοόνον παλή Κυθέφεια

η Φα έ θ ων , πατοῷα βροτὸς μάλα πάντ' ἀπολέσσας αὖθις ἀπ' ἀλλοτρίων κτεατίσσεται ἄρκιον ὅλβον. ην δ' "Α ρ η ς διάμετρος ἔη , κην ἄσπετος είη , ές κρυερὴν πενίην πάλιν ζεται , ην πρὶν ἔλειπεν.

680 ἢν δὲ καὶ Ἡελίφ Μήνη συνέη κατὰ κέντρου ἐκ Κυθέ ρης ἢ Ζηνὸς ἀμάρτυρος, ἀλγινόεσσα πάγχυ πέλει γενέθλη προτέρου τητωμένη ὅλβου. Παῦρα μὲν ἐκ πολέων ἀμφὶς πενίης τάδε λυγρῆς ηεισ' αὐτὰς νῦν δ μ ώ ων γ ε ν έ θ λ η ς πέςι λέξω 685 πῶς κε διακρίνειεν ἀνὴς τάδε θέσφατα εἰδώς.

εύτε  $\Sigma$ ε ληναίης καὶ K ύπριδος ἀστέρες αίνοὶ  $\Phi$ αίνων καὶ Πυρόεις ἀμφοῖν καθυπέρτεροι εἶεν, δμῶες καὶ δμώων τοκέων τοίγ' ἐξεγένοντο.

εί δ' 'Αφοοδίτην μέν Φαίνων καί ''Αοης καθορώσεν,

690 Μήνη δ' αὖ Φαέθων τε Κοόνος τ' έπιμάρτυροι εἶεν,

δουλοσύνην προφυγόντες έλεύθερον ήμας ίδοιεν. ήμος δ' 'Η έλιον Φαίνοντά τε πυρφόρος 'Ας ης, Κύπριν δ' αὐτε Κρόνος πρυεραϊς ἀπτίσιν ὁρώη, έκ δμώων γεγαῶτας έοις ἰσοῦσιν ἄναξιν.

695 εί δὲ Κοόν φ μὲν ἰδ' Ἡελί φ μάςτυς πέλοι Ἄ ο ης, Ζεὺς δὲ Σεληναίη τε καὶ Ἀφοογενεί, θεςάποντος

πατρός δ φύς ἔσεται, μήτης δέ τ' έλευθέςη αὐτῷ.
 όππότε δ' αὖ κερόεσσα Σεληναίη ὑπόγειον
 ἢ δυτικὸν κέντρον διέπη, τετραγώνου ἐόντος
 700 ἢὲ καταντιπέρην ὀλοοῦ Κρόνου, αὐτὰς "Αρηος
 ἀστὴς σὰν Παφίη ἢ καὶ διάμετρος ὁρῷτο
 ἢ τετράγωνος ἔοι, μητρὸς πέλει ἀμφιπόλοιο.
 εἰ δὲ Κρόνος κέντροιο λαγὼν Μήνην ἐσορώη

εί δε Κ ο ο νος κέντοοιο λαχών Μ ή ν η ν έσοοφή η Τιτ η ν', ετερον δε φάος Π υ ο ό εις καθορηται, 705 δμώων άμφοτέρων τοκέων φράσσαιο γεγώτα.

καί δε καί δππότ' αν έν κέντοφ Μήνη μεν έπείη, αλλφ δ' αυτε Κοόνος κέντοφ κατόπισθεν εποιτο, υυκτιφαής δε Σεληναίη Πυοόεντι συνάπτοι, δουλοσύνης ζυγόν αίεν έπ' αυχέσιν οίσι φέρουσιν.

710 εί δε μεσουρανέοι Φαέθων, Μήνη δέτ' ἀπ' αὐτοῦ

αρμ' ελάοι, κατόπισθε δ' επαντέλλοντι συνάπτοι,

ἄστρων οὐλομένων ετέρων μαλερήσιν ὑπ' αὐγαζς δερχομένου ετέροιο, γονὴν δούλειον ἔτευξαν.

όππότε δ' αν κέντρων έρατη κλινθείσα Σε λήνη 715 εὐεργῶν μηδ' ὅσσον ἔχη ἐπιμάρτυρον ἄστρων, οἱ δ' ὀλοοὶ Φαίν ων τε καὶ "Αρης ἠὲ καθ' ὥρης ἐμβεβαῶτες ὁρῶνται ἢ ὡρονόμω τετράγωνοι ἡὲ τρίγωνοι ἔωσιν, ἐλευθερίης τότε θνητοὶ παυσάμενοι δούλειον ὑπὸ ζυγὸν ἄφνω ἄγονται.

720 δμῶες δ' αὖτ' ἐγένοντο, καὶ ὁππότε φάεα δοῖα Μήνης καὶ Τιτῆνος ἀποκλίνωσ' ἀπὸ κέντρου, ἢ συναφὴν τεύχωσ' ὀλοεργέσιν ἀστράσιν οῖδε, μὴ Διὸς αὖ λεύσσοντος ἢ ἁβροκόμοιο Κυθ ή ρης. εὖτ' ἄν δ' ὡρονόμω Φαίνων Κύπρις τ' ἰσό-

μοιφοι

725 έμβεβαώτες ὁρώνται, ἀεὶ θεράποντας ἔθηκαν οὐχ ενός, ἄλλοτε δ' ἄλλφ ὑποδρήσσοντας ἄνακτι, δηθάκι καὶ σφετέρου πιπρησκομένους ὑπὸ πατρός. εἰ δὲ καὶ Ἡέλιος τοὶσίν γ' ἐπιμάρτυρος εἰη, καὶ δεσμοὺς ὀτλεῦσι κακῆ ὑπὸ δαίμονος ἄτη.

730 "Αστρών μεν δή τοτα και όππόσα τοισιν ἔοικεν σχήματα δυσγενέων δ μ ώ ω ν τεύχει λυγρά φῦλα. Αὐτὰρ ἐγὰ μάλα μὲν πυκιναις πραπίσιν δεδάηκα

γαστέρος ἐκπροφέρωσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι. ἀλλ' οὖ κ' ἀσφαλέως τις ἀείδοι τήνδε γ' ἀοιδήν. 
735 μαντοσύνη γὰρ τοίη ἀεὶ χόλος ἐκ βασιλήων Εσπεται, ὅντε χρεὼ σοφὸν ἀνέρα τῆδ' ἀλεεῖναι τῷ δὴ τόνδε γε μῦθον ἔχων ἄρρητον ἐάσω. Αὐτὰρ νειατίην ἐλάων περὶ νύσσαν ἀοιδὴν ἤδη χἠ με τέρης γενέθλης μεμνήσομαι ἄστρων, 
740 ἦχι πέλε, ζώοισί τ' ἐν οἰς ῶρη πέλ' ἐκείνη, τῆ μ' ἀπὸ γαστρὸς ἔφηνε πολύλλιτος Εἰλείθυια,

όφρα και ύστατίοισιν ἐπ' αἰώνεσσι δαέντες πείθωνται, τάτ' ἐμοὶ δωρήσατο Μοτρα δεδάσθαι ἄστρων ἰδμοσύνην τε καὶ Ιμερόεσσαν ἀοιδήν.

745 'Η έλιος μὲν ἔην Διδύμοις, τῷ δ' αὖθ' ἄμα καλὴ Κύπρις καὶ Φαέθων ἐρατὸς καὶ χρύσεος Έρμῆς,

Τδροχόφ δε Σεληναίη Φαίνων τε καθ' ώρης, πουλυπόδη δ'"Αρης έν Καρκίνω, άμφι δε μέσσον οὐρανὸν έστρωφατο βέλος Κένταυ ρος ἀνέλκων 750 τὸς μεν έμὴν γενέθλην Μοϊραι διετεκμήραντο.

Αὐτὰς ἐγὰ Μούσησι καὶ αἰθερίοισιν αμ' ἄστροις εὐξάμενος λιγὰν ῦμνον ἐμὴν καταπαύσω ἀοιδήν ἀστέρες εὐφεγγείς, Διὸς αἰγιόχου τε θύγατρες, Γίλατε καὶ κλέος αἰὲν ἐμῆ πορσύνετ' ἀοιδῆ.

## BIBAION $\Delta$ .

Α Οὐοανίων ἄστοων ἀτοαπούς, πλάστιγγας 'Ανάγκης.

ήσιν έφημερίων μερόπων γένος έκμεμέτρηται,
Μοιράων τε κέλευθα βροτήσια, καλ πλάνα φέγγη
ἀπλανέων τ' αὐγὰς πυριλαμπέας έξονομήνω,
5 ξωιδίων τε πόλοιο περίδρομον, δς κατὰ γαΐαν
αἰθερίην τε κέλευθον ἐν ἡμιτμῆτι πορείη
πλαγκτὰ διχαζόμενος διέπει θεομήστορα κόσμον
έξ ἠοῦς ἐπὶ νύκτα καὶ ἀυτολίης ἐπὶ δυσμάς.
ταῦτα γὰρ ἐξ ἱερῶν ἀδύτων φύσις αἰθερόπλαγκτος
10 ὀρθὰ τεκμαιρομένοισι διώρισεν ἀνδράσιν ἄστρα,
οἶς πλαγκτὴ κόσμοιο βροτοκλώστειρα χορείη

δόγματος έξ lεφοΐο σαφῆ πφὸς ἔλεγχον ἰοῦσα,

\* \* \* \* \*

έξ οὖ μὲν καὶ ἐς οἶον ἀμείβεται εἶδος ἕκαστον.

- Β Πρώτα μέν οὖν Τιτὰν παντὸς Κρόνος αἰθέρος ἄρχει,
- 15 ἀστήο, ον Φαίνοντα θεοί μέροπές τε καλούσιν ούτος, ἐπὴν ο ἰκετα φανή κατὰ δω μαθ' ε΄ αυτο ῦ γεινομένοις θνητοίσιν ἐπίσκοπον εἰς βίου ως ο η ν, εὐκτεάνους δείκνυσι καὶ ὅλβου πλείονος ἄρχειν, εὐτυχέας ζωή τε καὶ εἰς τέλος αἰὲν ἀμόχθους
- 20 ἔστι δ' ἐν οἰκείοισι τεταγμένα ταῦτα Κρόνοιο ξωίδι', οἶστε φανεὶς τεύχει πολυχρήμονας ἄνδρας 'Τδροχόος, ταμίης νεφελώδεος Οὐλύμποιο, Αἰγόκερως, γαίης τε καὶ ὕδατος ἀμφίβιος θήρ, Κριὸς ὅ τ' οὐρανίου κορυφῆς ὅρος, εἴαρος ἀρχή,
- 25 καὶ Ζυγὸς αἰγλήεις πρὸς Σκορπίον αἰθερονωμῶν, τετραπόδης τε Λέων, πολυάστερος ἔμπυρος οἶκος οὖτοι ἀεὶ τεύχουσι βροτοὺς εὐδαίμονας ἔργοις. ἢν δέ τ' ἀνοικείοισι τόποις κλυτοτέρμονος ῶρης φυομένοις θνητοῖς μέσον οὐρανὸν αἰθερολάμπη,
- 30 η κείνην ώ ο η ν πανεπίσκοπον άμφιπολεύη, παμβλαβέας δέζει τε καλ άκτεάνους καλ άδόξους, ένδεέας ζωής καλ έφημερίης βιότητος, καλ πάσης λύμης έπιβήτορας οίκτρομελάθρους τεύχει, καλ λύπης καλ άλημοσύνης μετέχοντας.
- 35 Ζεὺς δ' ἐπὶ γεινομένοισιν ὅτ' ἂν κυδοσκόπον ὥ΄ ο η ν

είσλεύσση φαέθοντι πυρός θερμοίο σελασμῷ, ἢ μέσον οὐρανίης ἀτραποῦ δρόμφ ἡ έρα τέμνη, ἡδὲ κατ' οἰκείων προφανῆ δεσπόσμασι μοιρῶν, χρυσοστέπτορας ἄνδρας ἢ ἀρχιερῆας ἀυτεί

40 έσσεσθαι, πολέμφ τε διιθυντήρας ἀέθλων, ήδὲ μεγιστᾶνάς τε καὶ ἀλλοτρίων κτεανισμῶν δεσποσύνους, οἶς τέκνα καὶ ὀλβίστη παράκοιτις εἰς ἀρετὴν νεύουσα πολὺ κλέος ἔσσεται οἴκου.

ήνίκα δ' αν πυρόεις Αρ εος πυριλαμπέος αστήρ 45 έν καθέτφ κόσμου μέ σον ο ύραν ο ν άμφιπολεύη, τῆμος ο φὺς ἔσεται μὲν ἐν ἡγεμόνεσσιν ἄριστος, φρουρητῆρα σίδηρον ἔχων, φυλακάς τε κρατούντων πίστιν τ' άλκήεσσαν ἐπὴν δ' εἰς τέρμα βίοιο μοιριδίου θανάτοιο μόλη πολυπήμονι πότμφ,

50 ἢ διὰ λαιμοτόμου φάρυγος βίου αϊματι λείψει σφονδυλόευτα τράχηλου ἐς ἰνίου ἀκροτομηθείς, ἢ διὰ φαρμακτοϊο δόλου νοσερου τέλος ἕξει.

λαμπροφαής δ' ἀστήρ ὁπότ' ἂν δύνουσι φαανθή ζωιδίοις, ὂν πάντες ἐπεφράσσαντ' Άφροδίτης 55 φωσφόρον, ἐν τούτω δὲ γονὰς μερόπων τις ἐνέγκη, ἔσσεται ἀλλοτφίων λεχέων πανάθεσμος ἀατήρ, ὀρφνήεις, δολοεργός, ἀνέστιος, αἰσχεόμυθος, παμψέκτωρ, ἀδίδακτος, ἀεὶ δεδιδαγμένος αἰσχροῖς. ἤν δὲ Κύπρις μερόπων ώρο σκόπα φέγγεα λεύσση,

60 αίμυλίους τεύχει τε καὶ εὐμούσους καὶ ἀμόχθους, ἔκ τε γυναικείων χαρίτων λάμποντας ἐν ὅλβοις τούτοις θηλειῶν πιστεύεται ὅρκια κρυπτά, οὖτοι προστήσονται ἐν ὀργιάδεσσιν ἑορταῖς, ἔνθα φυγαρσενίης μυστήρια τεύχετ' ἄπυστα

65 ἢν δ΄ ἐρατὴ μεσό ωντα κατ' οὐρανον ἀνδράσιν ὀφθῆ,

φράζει τοι βιοτην βαθυχρήμονα, χιλιάδας τε ἀρχάς, και δόξης ἀπλέτου κοσμήτορα κόμπον, τοίης δ' έκ τιμῆς πλούτου κυδήνορα κόσμον. στίλβων δ' Έρμεία ο φανείς ἐπὶτὴν δύσιν ἀστὴρ 70 γεινομένων βρεφέων ώ ροσκόπον ἢ κατὰ μέσσον ο ύρανόν, έκ τε λόγων τεύχει προκοπήν τινα θνη-

καλ καλαμογραφίης, και όσ' είς μοῦσαν πεπόνηται: τούτω δ' όππότ' "Αρηος έη Ισόμοιρος ἀταρπός, η δια μετοήση φάεσιν φάος άντικέλευθον,

75 πλαστογράφους, χειρών μιμήτορας άλλοτυπώτων παμβλαβέας τεύχει τε καὶ ώχρήεντας ἰδέσθαι. άμφίκερως Μήνη δ' ὁπότ' αν βιοτέρμονος ωρης

φωτί Σεληναίω κρατέη σκολιωπά σερώσα, τη δ' "Αρης Ισόμοιρα δι' αίθέρος άπροπολεύη,

80 τηνίκα τοι θεόληπτος ό φὺς ἐν σχήματι τοίφ γίνεται, ἔκπληκτός τε, σεληνάζων τε νόοιο,

82 καὶ μανίης ἀνάμεστος: | ἐπὴν κατὰ γῆς δὲ φέ-

83 δυστυγίη τ' έπίφοιτος | ίδ' έν σινέεσσι πεπληθώς 82 ην δε μετ' άντολίην μέσον ούρ αν ον άμφιθοάζη,

- 85 παμπλούτους τε τίθησι και έντουφέας και έπόλβους, θηλυνόους δε τρόποισι και εύτρεπτους και άπρήκτους. δύνοντος δ' ἄστροιο Σεληναίης ὁ λοχευθείς έσσεται έμπορίης έμπείραμος, έργα τε πλαγκτά ναυκλήρου βιοτήν δ' αίρήσεται, έν ξενίη τε 90 τὸ πλείστον ζωῆς
  - τε διευθύνων βιοτεύσει --πουλυπλανής γὰρ ελιξ Μήνης κερατώπιδος αίεὶ λοξὰ ταλαντεύουσα — μένει δ' ἀντλούμενος ὅλβω. Ή ε λίο υ δ' ἀκάμαντος έπην πυριμάρμαρος ἀστηρ

είς μέσον οὖρανίης προφανῆ πυριλαμπέος αἴ-. θοης, 95 η γονίμη ω ο η πανεπίσκοπα φέγγεα βάλλη,

Τοξότεω κατά χώρον ίδ' εύστέρνοιο Λέοντος Κριού τ' εὐκεράοιο, καὶ ἐν Διδύμοισι φαανθείς, MANETHO. .

ζωιδίοις ιδίοισιν, ές ήγεμονηίδας άρχὰς

ϊξεσθαι καὶ σκῆπτρα βροτοῖς βασιλήια φράζει,
100 πλοῦτόν τ' ὀλβήεντα δόμους τ' εὐδαίμονας ἔρδει
ἐκτὸς δ' ο ἰκεί ων μοι ρῶν γενέθλησιν ἐφεστώς
πλουτοτόκος κτῆσιν μὲν ἄγαν πολυχρήμονα τεύχει
καὶ βιοτὴν πλήθουσαν ἀλύπητόν τε δίαιταν,
ἀρχὰς δ' οὐκ ἄξει βασιληίδας οὐδὲ θρονισμούς,
105 ἡσυχίη δ' ἀφανεῖς σκήπτρων δίχα τούσδε φυλάσσει,
ἀβλαβέας τ', οἴκων τε διευθυντῆρας ἐν ὅλβω.

C Δδε μεν ἀπλανέων τε πλανητάων τε κέλευθα δομβηδον περι κόσμον άματροχιῆ πεφόρηται.

"Αλλα δέ τοι λέξω πάλι σήματα θεῖα γενέθλης.

D 1 110 'Ηνίκ' αν ώ ο ά ων πανεπίσκοπα φέγγεα Μήν ης φυομένοις μερόπεσσιν άν' οὐρανὸν αὐγάζηται, ἀστὴρ δ' εἰς δυσμὰς" Αρεος πυριλαμπέος ἔλθη, ένσινέας τε τίθησι βροτούς, ἀβίους, ἀμελάθρους, καὶ λιτῆς πενίης χερνήτορας, ἀκτεάνους τε '115 πολλάκι καὶ θανάτω κακομήχανος ὅλεσε δεινῷ.

2 "Ην δέτ ἀνοικείοισι τόποις ώρο σκό πον" Αρης φέγγος έπιτρέψη γονίμην έπὶ γαστέρα θνητῶν, χωλόποδας τεύχει τε καὶ ἀσθενέας καὶ ἀώρους, νῶτά τε κυρτιόωντας, ἰδὲ ψευστῆρας ἀθέσμους, 120 καὶ παναγεῖς, ὅλβου τε ποθήτορας ἀλλοτρίοιο.

120 και παναγείς, όλβου τε ποθήτορας άλλοτρίοιο ·
ην δ' έπι μαρτυρίην "Αρεως έλθοῦσ' 'Αφροδίτη
ὅμμα βάλη πανταυγες εν ήμερινησι λοχείαις,
ἐκ πυρὸς αὐχήσουσι τέχνας μέλανός τε σιδήρου,
ἄκμοσι ξαιστοτύποις μεμελημένοι ἠδε καμίνοις.

- 3 ΄Οππότε δ΄ αν σκοπιὴν ώ ο ο σκό πον ωδίνεσσιν 126 Έ ο με ίας κατάγη, τῷ δ΄ ἦ Κυθέ ο η ἐπίφοιτος, δὴ τότε δήτορας ἄνδρας ἰδ΄ ἐν σοφίησι κρατίστους ἔσσεσθαι δείκνυσι, καὶ ἀστρολόγους θεοφήμους, ἔν τε γεωμετρίησι καὶ ἐν τελετῆσιν ἀρίστους,
- 130 εν τε λιθογλυφίησι θεών νηών τε θεμέθλοις.
  - 4 Ζε ὺς δ' ὑπερορμαίνων φοράθην ὑπὲρ ἀστέρα πα-

ήνικ' αν εν καθετω κόσμου μεσον αμφιπολεύη ούρανον εν καθύγρω \* \* \*

ζωιδίφ, τῆμος δὲ γονὰς μερόπων τις ἐνέγκη, ἔσσεται ἐμπορικοῦ πλοίου φορτοστόλος ἴδρις,

- 135 ναυκλήφου τέχνας θ' αίρήσεται, ἐν χρέεσίν τε ῆμερον ἀνητοϊσι βιώσεται, ἐργασίην τε κοινωνὸν πολλῶν συστήσεται, ἄστατα δ' αὐτῷ ἐν θαλάμφ νυμφεία γενήσεται ἔν τε γυναιξίν.
- 5 Έρμῆς δ' οίκείως ὁπότ' ἄν κατὰ κύκλα φαανθῆ, 140 μαρτυρίη δὲ Κρόνοιο κατ' αἰθέρα τῷδε πελάζη, [ρήτορας ἐμφαίνουσι βροτοὺς σοφίη τε κρατίστους,] έρμηνείς τε τίθησι καὶ ἀστρολόγους τότε θνητούς, χρήματα δ' ἐν χείρεσσι καὶ ὅλβου πρήξιας οἰσει οὐ μόνον ἀλλοτρίων κτεάνων, ἐδίων δὲ μάλιστα
- 145 προστήναι, γαίης τε τεμείν

\* \* \* \* \* παοπόν πεοί νώτα. 5 ην δε Σεληναίης έλικοδρόμος ἄστατος ἀστηρ

6 ἢν δὲ Σεληναίης έλικοδρόμος ἄστατος ἀστὴρ Ἐς μείαν σύμφωνον ἔχη κατὰ κόσμου ἀταρπόν, καὶ μούνη Κυθέρεια συνἢ καλῷ Φαέθοντι, ἑεκτῆρας χρυσοῖο καὶ Ἰνδογενοῦς ἐλέφαντος

150 έργοπόνους δείκυυσι, καὶ ἐν πραπίδεσσιν ἀρίστους ἔσσεσθαι, θριγκῶν τε καὶ εὐτοίχων κανονισμῶν κοσμήτας, μάλα τοι πεπονημένα τεχνάζοντας.

- 7 "Α ο ης δ' αίγλήεις ὅτ' ἀν αὐγῶν Ἡ ελίοιο νέοθε φανῆ Μήνης τε, λοχευομένοισι βοοτοίσιν 155 πήρωσιν στονόεσσαν ἐν ὀφθαλμοίσι τίθησιν ἔσσεσθαι κενεοίσι καὶ ἀμβλυόεσσαν ὀμίχλην.
- Έρμε ίας δ' ο ίκετα τυχών κατὰ δώμα θ' έαυτοῦ τοῦ ἰητῆρα τίθησι βροτῶν, Παιώνιον ἄνδρα, εἰσεσθαι μάλα δεινὰ καὶ εἰς πανάκειαν έτοτμα,
   160 ἔν τε λογιστομόμοισιν ἀεὶ πολυπρήκτορας ἔργοις.
   Ζεὺς δ' ὅτ' ἄν Ἑρμεία προσμάρτυρα φέγγεα
  - βάλλη, πουλυπλανείς ξενίης φαίνει μερόπεσσι κελεύθους ΐξεσθαι, καὶ λέκτρα γυναικῶν ἦσσονα πολλῷ θηρήσειν παρὰ κῦδος ἀνάξια θηλυμανοῦντας.
- Ε 165 Ταῦτα μὲν ὡ ράων σκεπτήρια νῦν δέ με χρειώ ἀκτινη βολίας ὁρίων τ' αίθωπὰ κέλευθα δωδεκατημορίων τ' ἄστρων κυκλόεσσαν ἐνισπεῖν Ζωδιακήν, ἐξ ὧν γενεαὶ τέχναι τε βροτοῖσιν κλωστὴν ἐκπληροῦσι βίου θνητοῖο πορείην.
- F 1 170 Πρῶτα μὲν οὖν Στίλβων, φανερὸς θεός, ἡνίκα καὶ Ζε ὺς
  εἰς ἀκτινα βλέπη Ἄρεος φαέθοντι σελασμῷ,
  ἡὲ κατ' οἰκείων ὁρίων πυριλαμπέος ὀφθῆ
  Ἄρεος, ἀθλητῆρας ἀελλόποδάς τε προφαίνει
  στερροτάτους τ' ἔσσεσθαι, ἰδ' ἐν νίκαις ἱερῆσιν
  175 στέμματα μυριόδοξα \* \*
  - \* \* \* καὶ εὐδοκιμοῦντας ἐν ἄθλοις.
    2 ἄμφω δ' ἢν τούτοισι Κοόνου προσμάρτυρος ἀστὴθ εἰν ὶ δίοις ὁ ρίοις φαινώπιδα τάξιν ἐπίσχη,

άστεφάνους τεύχει μέν, άλειπτῆρας δε κρατίστους παιδύτριβας δείκνυσι διδασκαλίης τε παρέδρους.

3 180 ην δε και άφφογενοῦς Κύποιδος θοὸν ἀστέρα βάλλη

ἀκτὶς Ἑ ο μ ά ω ν ο ς , ἐναλλάγδην τε γένωνται
, εἰς ἰδίων ὁρίων ἄμφω τρίβον αἰδερόπλαγκτον ,
χωμφδοὺς λυρικῶν τε μελῶν μελπήτορας ἄνδρας
δείκνυσιν, μαχλικῶν τε λόγων θρασυγλωσσέας ἀδούς,
185 ναβλιστοκτυπέας τε χοροῖς , κιθάρης τε μελουργούς,

ορχηθμών ζδοιάς τε καὶ ἐν θυμέλαις προφέρουτας.

4 ήνίκα δ' αν Κρονικοῦ σέλας ἀστέρος "Αρεος αίγλην

πορφυρέαις ἀκτίσι καταντίπερ' αιγλοβολήση, δισσά τ' ἐν ἀλλαγμοίσι φανῆ σελαγίσματα τῶνδε 190 ὧν ὁρίων, τεύχει θρηνήτορας ἄνδρας ἀσέμνους, κεδροχαρεῖς, σορόεργα τέχνης κανονίσματ' ἔχοντας, νεκροτάφους, κλαυστῆρας ἀποφθιμένων, νεκρονώμας.

- 5 ἢν Πυρόεις δύνη Φαίνοντι συνών ἐπίκεντρος, Έρμείας δ' ἰσόμοιρος ἐπ' ἀμφοτέροισι φαανθῆ,
- 195 είν όρίοις καὶ κέντοφ έπην ίσχωσι Σελήνην, ανδροφόνους δρῶσιν, ληίστορας, έμπεδολώβας, κέρδεος έχθροτάτου θηρήτορας, οδ βασανηδον στρεβλά κολαζόμενοι σκολοπηίδα μοϊραν όρῶσιν πικροτάτοις κέντροισι προσαρτηθέντες έν ήλοις,
- 200 οίωνῶν κακὰ δείπνα, κυνῶν θ' ελκύσματα δεινά.
  6 Ζῆνα δ' ὅτ' ἂν φαέθοντα βάλη λαμπραυγέτις
  - άπτις Έ ο μ ε ί ο υ , μίγδην τε διαλλάξωσιν όοισμούς , όπτοοικής σαίνουσι τέννης σοσίης τε κοστίστους

δητορικής φαίνουσι τέχνης σοφίης τε χρατίστους ζηλωτὰς σχολιῶν τε λόγων, νεότητά τε λαμπρὴν 205 γραμματικήν τ' ἄσκησιν ένὶ στέρνοισιν έχουτας.

7 στίλβων δ' Έρμάωνος ὅτ' ἀν Κυλληνίου ἀστὴρ φωσφόρον ἀκτίνεσσι βάλη Κυθερηίδος αϊγλης, τάς τ' αὐγὰς ἐπέχοντες ἐν οὐρανῷ ἀστερόεντι δωδεκατημορίων σχῶσιν βάσιν είλικα, θνητοὺς

210 γαιομέτρας δείκνυσι μαθηματικούς τε φανείσθαι, ἀστρολόγους, μαγικούς τε θύτας, ίδὲ μάντιας ἐσθλούς,

οίωνοσκοπικούς τε, σαφείς θ' ύδρομάντιας έρξεν, οἷς λεκανοσκοπίη πιστεύεται ἢ νεκυισμός.

- 8 Κυπρογενής δ' άπτινας ἐς ἠέρα πυρσοβολοῦσα 215 ἄμμιγα φωτὶ Κρόνου τεύχει μεροπήια ἔργα δοῦλα θεῶν ἱερῶν τε νεωκόρα λυσσομανοῦντα, νοῦν τε σεληνάζοντα προφητάζοντά τε θνητοίς.
  - 9 'Η έλιον δ' ἀκτισιν "Α ο ης πυριλαμπέσι βάλλων, Μήνης δρμώσης μίγα Κύπριδι κοινὰ σὺν αὐτοις,
- 220 θηλυτέρους, γονίμων μηδέων ἀπαμήτορας ἄνδρας γαλλομανείς τ' ἔσσεσθαι ἀγυρτῆράς τε προφαίνει, καὶ πολυπλαγκτοσύνης ἐπιβήτορας οἰκτροκελεύθους δυστυχέας, καμάτου τε κακοῦ διαδέκτορας αἰεί.
- 10 ην δε Σεληναίην έλικάστερον αίθροβολήση
- 225 ἀπττοι χουσέησι φιλομμειδης 'Α φοο δίτη, η ποινῶς ἐπὶ ταὐτὸ πόλου διὰ πύπλα περῶσιν δωδεκατημορίοισι, προφήτορας ἱερολάμπρους ἀνέρας ἐμφαίνουσι, καὶ ἐν τελετῆσιν ἀρίστους μυστιπόλους δεκτῆρας ἐδ' ὀργιόωντας ἔσεσθαι.
- 11 "Α ο ης δ' Ε ο με ί αν διὰ λαμπάδος ἀντία βάλλων, 231 η δρόμον είς ἰσόμοιρον ἰών μετὰ τοῦδε σελασμοῦ, σωματοφορουρητῆρας ἰδ' ἔμπαλι σωματοφόρβους, πλαστογράφους τεύχει τε καὶ ἐν ψευστοῖς προφέροντας,

καλ θεολωβήτας, κακοεργέας, άφθιτομίσους

235 καὶ κατονειδιστῆρας ἐν ἀλλοτρίησι βλάβησιν, ψέκτας ἀνθρώπων διαβλήτορας, οἶς τὸ τεχνασθὲν εἰς ἀπάτην δολόεσσαν ἀληθείης πέλας ῆξει.

12 ηνίπα δ' αν σύν τοισι και Ούρανίδης Κρόνος όφθη

ζωιδίω, βαίνων τε κατ' αἰθέρα φαίνοπι ὁόμβω 240 ἢ κατὰ Τοξότεω βάλλη σελάγισμα μέλαθουν, ἢὲ κατ' ἰχθυόεντα βορειοτάτην τε χορείην, ἔνθα τε Παρθένος ἐσπὶ περὶ Πλάστιγγα Λέων τε, ἰχθυοθηρευτάς τε καὶ ἰξοβόλους δολοεργούς, τοξελκείς τε τίθησι, καὶ ὀρνίθων τροφοποιούς, 245 θηροδιδασκαλίης τ' ἐπιβήτορας ἡμεροέσσης,

245 θηροδιδασκαλίης τ' ἐπιβήτορας ἡμεροέσσης, οἶς ἀγρίη γενεὴ τιθασῷ πρηῦνετ' ἀγωγῆ, κτηνῶν δ' ἀγρονόμων σημάντορας ἐμβασικοίτους· τούτων οὐκ ἀτυχὴς μὲν ἔφυ βίος, ἀλλ' ἐπίμοχθος.

13 αἰπυπλανὴς δὲ Κρόνος Μήνης ἀπτῖσι πελάζων 250 δωδεκατημορίοισιν ἐν ἀλλαγμοῖσιν ἑαυτῶν ἀχθοφόρους ὑδρέας τε καθαρτῆράς τε κελεύθων ἀμφοδικῶν, οἰκτρούς τ' ἀμαρησκαπτῆρας ἔσεσθαι

άγγέλλει, λουτοῶν τε καθαοτῆρας βαλανείων, ἔν τε παραγχυσίησι μέλη μωλυτὰ καθέψει

255 καὶ πτηνοίσιν ἄβρωτα καὶ ἀρνοφάγοισι λύκοισιν πρὸς δ' ἔτι φύσονται τούτοις καρποσπόροι ἄνδρες , ληνῶν ἀντλητῆρες , ἐν ὕδατι γηράσκοντες , ἀρδευταὶ φορβῆς , λαχανηφόροι , ἠδ' ἐπίμοχθοι ὀνθολόγοι , γαίης τε μεταλλευταὶ καὶ ὑπουργοὶ 260 δυσπονίης , οἶς λᾶες ἀπ' οὔρεος ἀκροτομοῦνται ,

χαλκός κασσίτεφός τε κελαινόχοοός τε σίδηφος, πάντα θ' ἄτ' έκ γαίης μερόπων ἐπίνοια ματεύει.

14 ἢν δ' ἀκτὶς Κ ο ο ν ι κ ἡ κοουφὴν ἐπ' 'Α ο ή ι ο ν ἔλθη, φεγγοβολῶν ὀπτῆρα κακὸς κακόν, αἰγλάζοντες 265 ἔν δ' ὁρίοις ἰδίοισι δυωδεκατημορίοις τε

συμμίγδην έπιβῶσι τριγωνίζοντι σελασμῷ, γαστροτόμους, νεκρῶν τε ταριχευτῆρας ἀπηνεῖς ἔσσεσθαι φαίνουσι, κακεμπορίης τε ματευτάς, καὶ μυσαροὺς σηπτοῖσι τεχνάσμασι σηπεύοντας \* \* \* \*

270 ἔνθα δυσοσμίη τε καὶ οἰκτρότατ' ἔργα τελεῖται.
15 Ἡέλιος δ' ἀκάμας ὅτ' ἂν ἀθρῆ τὸν πυρόεντα ἀστέρ' Ἐννα λίοιο, θοαῖς ἀκτίσι βολαυγῶν,

ζωιδίων τετράγωνον αν' ούρανόεσσαν αταρπόν αμφίκερω Ταύροιο καὶ αίθοτόκοιο Λέοντος

275 Κοιοῦ τ' εἰαρόεντος ἐπ' ἀδίνεσσι βροτείαις, ἰσχυρῶν ἔργων τεύχει πονοπαίπτορας ἄνδρας, ὀχλοχαρεῖς, φιλόμοχθα θεατρομανοῦντας, ἴχνεσσιν αἰθροβάτας, πηπτοῖσι πεταυριστῆρας ἐν ἄκροις, αἰθέρι καὶ γαίη μεμετρημένα ἔργα τελοῦντας,

280 μιμοβίους, χλεύης τ' ἐπιβήτορας, ὑβοιγέλωτας, ἐν ξείνη γήρως ἐπιβήτορας, ὀθνιοτύμβους, ὄρνεα γῆς, πόλιος πάσης ἀπόλιστα γένεθλα, μωρόφρονας, λιτούς, ἀσχήμονας, αίσχρογέλωτας, κρατοπαλείς, ἀχίτωνας, ἀεὶ κορυφῆσι φαλακρούς,

285 ων ο βίος χλεύη τέχνην ἀπεμάξαθ' έτοίμην.

16 ην δε σύν Ήελι ω τε και "Αφεί και Κύπφις όφθη,

σχοινοβάτας τεύχει, καλοβάμονας, ὑψόθεν εἰς γῆν γειτονίη θανάτοιο καταροιπτοῦντας ἐαυτούς, ὧν ὁ πόρος μόρος ἐστίν, ἐπὴν εἰς σφάλματα νεύση.

17 τούτοις δ' ἄμμιγα πᾶσι Κοόνου συναλώμενος άστηρ

291 τειχοδόμους τε τίθησι, και εὐτόλμους κεραμουργούς πηλαίης πλίνθου τε και εὐτοίχων κανονισμών θοιγκών τ' εὐθυντήφας, ἀει καμάτοισι συνήθεις.

18 ην δ' Ισόμοιρα κέλευθα Κυθηριάς "Αρει βαίνη,

- 295 ή τοίγωνος έουσα κατ' ξμβασιν ή τετράγωνος, η διαμετρήση φάος ἄπλετον ἀστέρι κείνω, ἄμφω δ' αὐτε τὸν αὐτὸν ᾶμα θρώσκωσι τυχόντες δωδεκατημορίων έλικὸν δρόμον αἰθροδόνητον, τηνίκα τοὺς τεχθέντας ἀναγγέλλουσιν ἔσεσθαι
- 300 ζωροπότας οίνου, μεθυχάρμονας, είλαπινουργούς, δαιτυμόνας θιάσοισιν ἀεικώμους, ἀκολάστους, ἤματα νύκτας ἄγοντας ὕπνφ μετακοσμηθέντα πρὸς τούτοις δ' ἔτι πουλὺ κακώτερα βλαστήσουσιν, πλαστοκόμαι, νομίμων λεχέων κλεπτῆρες ἄθεσμοι,
- 305 μοιχευταί μυφόεντες ἀεί, νεομοφφοτύπωτοι, μάστροπά τ' έργα τελοῦντες, ἀεὶ παπίησι γυναικῶν σύμβουλοι, δόλιοι, παπομήστοφες, αἰσχροδιδάπται, ἰδμοπες ὧν ἄλοχοι θαλάμους πωλοῦσι συνεύνων.
  - 19 όππότε δ' αν το ύτο εσι Κοόνου βλαβεραυγέος άστηρ
- 310 συννεύη κατὰ χῶρον ἀνοικείοισι κελεύθοις, παμπαθέας, στομάτεσσιν ὀπυιομένους, γονοπώτας, μήθεα μασθὸν ἔχοντας, ἀναστροφίη τ' ἐφυβρίστους ἐκφαίνει φύσεσθαι, ἐταιροτρόφους τε γόητας, πορνοσύνης ἀκρατοῦς σημάντορας, αίσχεοκερδεϊς,
- 315 ἔχθιστον μυσαρὸν μεμαχλευμένον ήτορ ἔχοντας, παμψέκτους, ἀπόφωλα βίου μυσαρωπὰ γένεθλα.
- 20 φαινούσαις δ' άπτζσιν δτ' αν Κοόνος είς Αφοοδίτην

λαμπάζη, σελάεσσι φλογός βαουβάμονος όλκο, "Α ο ης δ' αίδαλόεις παρέη σύν τοισι διωγμοίς,

320 βυοσοτόμους τεύχει, δοροεργέας, ἔν τε καθέδραις σκυτείη τέχνη μεμελημένα δαιδάλλοντας, θηλυλάλους, ρώπου τε γυναικῶν ἰδριας αἰεί, τεκτοσύνης τ' ἄρχοντας, ἰδ' ἐν ναυπηγέσι τέχναις καγκανέης ΰλης πελεκήτορας εὐξυλοεργούς,

- 325 λαοτόμους τε πέτρης σκληφώδεος, έγρεσιοίκους, ήδε λιθοψώκτω καμάτω βίον Ιθύνουτας.
- 21 το ύτοις δ' Έρμά ων ἐπὶ τέρμονας ἡνίκ' ἄν ἔλθη οἰκείως, εὕσχημον ἔχων φάος "Αρεος ἄστρω, πρηκτῆρας δείκνυσι τελωνητάς τε βιαίους
- 330 φύσεσθαι, δεινούς τε χοεάφπαγας έφγολάβους τε, ενθεν επήφειαί τε καὶ εκδύσιες τελέθουσιν, ψευδοκατηγοφίαι τε κατηγοφίης τε τεχνασμοί.
- 22 μαρμαρυγήν δ' άκτινος ὅτ' ἃν σελαηφόρος Έρμῆς άμφὶ Σεληναίης σκολιὸν λαβύρινθον ὀρίνη,
- 335 ή επέλη κατά ταὐτὸν έπ' αὐταῖς λαμπάσι Μήνης δωδεκατημορίων, ἀντώπια φέγγεα κόσμου, ἀγραυλοὺς δείκνυσι κυνηγητῆρας ἔσεσθαι ἄρκυσι καὶ σταλίκεσσιν ἐυσταθέεσσι μέλοντας, αἰθροτόκου τε γονῆς ἐπιβήτορας ἰξευτῆρας,
- 340 ένδεέας τε τίθησι τροφής κάμνοντας έπ' έργοις ην δε και ο ικείων ό ρίων ψαύσωσιν αμ' αμφω, ύλογράφους ανδρας, κηραγγέας, όλκαδοχρίστας, ζωοτύπους, μακάρων ἀποπλάστορας, είκονομόρφους θήσονται, μεθόδω τε λινοστολίης προφέροντας, 345 πεινήέντε λίπσμα συμφανούντας σύν έλαζο.
- 345 πευκῆέν τε λίπασμα συνασκοῦντας σὺν ἐλαίω, μόχθον πισσήεντα πονήσοντας παλάμησιν.
- G23 'Aπτίς δ' αίγλήεσσα Σεληναίης 'Αφοοδίτην φωτί νέω βάλλουσα καί "Αοε τ μαρτυρέουσα, άλλοτρίων θαλάμων φαίνει ληίστορας άνδρας
- 350 ἔσσεσθαι, μοιχευτὰ λέχη μελάθοοισιν ἔχοντας θ ῆ λ υ δ' ἐὸν τὸ πεφυκὸς ἐν ῆματι τοῦδε σελασμοῦ πάγκοινον κέρδος θηρήσεται ἀνδράσι μιχθέν, ἔκ τε χαμαιτυπίης ἕξει βίον εὖπορον αἰεί.
- 24 Έρμείου δ' ἀκτίνες ἐπὴν Κρόνον ἀκροβολῶσιν, 55 Αρεά τ' ἐγρεκύδοιμον ἐπὴν ἐφορῶσ' ἐπὶ τούτω,

- δς δὲ Διωναίης Κ ὑ π οι δος θοὸν ἀστέρα βάλλη, τηνίκα δὴ μαχλάδας τεύχει παντοΐα μιγείσας, καὶ πόρνας, τριβάδας τ' ἀνδρόστροφα ἔργα τελούσας.
- 25 ἢν δ' ἰσό μοι ο α φανῆ Κυ θεο η ιὰς Ἑρμά ων ι, 360 ἄνδρεσσι ξείνοισι καὶ ἀλλοδαποῖσι μιγεῖσαι

δεσποτίδες μεγάλων τε βίων μελάθοων τε φανούνται.

- 26 τον συν ετον κατιδών διάτετράδος ὅβριμος ὅΑ ο η ς οὐκ ἀγαθον τελέσει, βλαβερον δ΄ ἐπὶ πᾶσιν ὀρίνει, σκυλμοὺς ὑπνοφανεῖς, φαντάσματά τ΄ ἠδ΄ ἐπαγωγάς ˙ 365 καὶ διεγείρονται νεκύων θάμβησιν ἔχοντες.
- Η 27 Αἰθαλόεις δ' ἀστὴρ "Α ο ε ω ς ἀκτίσι Σ ε λ ήν ην φεγγοβολῶν ἰσόμοι ο α κατ' Οὐλύμποιο κέλευθα ἀκροτάτοις κέντροισι, πρὸς ἐκθεσίην ἀτίθηνον θηλυτέρων βρεφέων τε καὶ ἀρσενικῶν βίον Ελκει
- 370 οὖ μὴν εἰς θάνατόν γε πορεύσεται ἔκθεσις ῆδε, ἀρνυμέναις δὲ γυναιξὶ τροφοίς θ' ὑποβάλλετ' ὀθνείαις.

κην μεν έπισκοπέη γενέθλην K  $\varphi$  όνος, είς ζυγον ήξει λατφείης πονόεντα  $\mathcal{L}$ ι ος  $\delta$ ' έπιδεφκομένοιο, ήμαφ έλευθεφίης έξει ποιητος όθνείων,

- 375 συληθείς γονέων, οὐ γνήσιος ἐν μεγάροισιν, σὺν δὲ διωνυμίη τε καὶ ἐν διποληίδι φήμη ζήσεται ἀλλοτρίων γονέων, οὐχ ὧνπερ ἔβλαστεν, χρήμασι καὶ στοργαϊς καὶ παιδοσύνησιν ὀθνείων.
- 28 αὐτὰς ἐπήν γε Κοόνος Μήνη ἰσόμοιοος ὑπάρχη,
- 380 ἢ διάμετ ρα φανἢ πλαγκτῷ κόσμοιο πορείη, πάμπαν ἐς ἐκθεσίην βρεφέων γένος ἔσσυτ' ἐκείνων, ὧν γένεσις πρὸς μητρὸς ἐλέγχεται ἀνδράσι δούλη, ἐκ γενέτου δὲ πέφυκεν ἐλεύθερα δεσποσυνάων.
- 29 ην δε Κύπρις τούτοις προσμαρτυρέουσα γένηται,

385 ήσσονες έκ πατέρων μητρός θαλέθουσι λοχείαις.

30 ήμος δ' Ε ο με ίας Ζην ος φαέεσσ' Ισό μοι ρον ορμήση, τημος μεν ο φυόμενος θηητών σεμνοτάτων γονέων οφθήσεται, ού πατρί μήτης παρθένος είς θαλάμους ζευχθήσεται ἀνδρος ἄπειρος,

390 ἔσσεται ἐν γενέθλησι φάος σπανάδελφον ἐσαθοῶν.

32 σχῆμα δ' "Α ο ε υ ς έπλ τοισιν ὅτ' ἄν πυριμάρμαρος ἀστὴρ

Κύποι δι συννεύση, έτι καὶ Κοόνου εἰσορόωντος, η μετὰ χηρείην μήτης πατρί τοῦδε συνήξει, η διὰ μοιχοσύνην δολοεργέα νυμφευθείσα.

- Κ34 Παμφαίνων δ' ἀστὴς ὁπότ' ἄν πολιοτο Κοόνοιο 'Η ελίου σελάεσσιν ἀν' οὐςανὸν ἢ ἰσόμοιρος, τηνίκα φυομένων βρεφέων γεννήτοςα πρώτον 405 μητέςος εἰς 'Αίδην πέμψει νεκυοστόλος Αἶσα, κτήματά τ' ἐξολέσει πατρώια καὶ πολὺν ὅλβον καὶ δὲ κασιγνήτων θανάτους ὁρόωσι προόντων, πλοῦτον δ' ἐκ θανάτων πολλῶν μέγαν αὐξήσουσιν. 35 ἢν δὲ Σεληναί ης ἀκτὶς ἰσόμοιρα πελάξη 410 φωτὶ Κρόνου, μάρτυς δ' ἐπὶ σήματι τῷδε γένηται καὶ Πυρότοκίη δεδαιγμένη, ἢ διὰ νούσου

- άμβλωσμοῦ θ', ἃ γυναιξὶ φύσις κρύφιμ' ἄλγε' έδωκεν. Ζεύς δ' οτ' αν Έρμε ίαν τε καὶ ίμερτην Αφρο-
- 415 απτίσιν φαέθουσι βάλη λαμπραυγέσι πόσμου, αὐτοκασιγνήτας φέζει κείνοισι βροτοῖσιν νύμφας συγγενικάς τε, λοχεύονται δ' ἀπὸ τούτων ανδρες παιδείης ήγήτορες, έν τε καθέδραις γραμματικαίς δήμοιο βίον διαποιμαίνοντες.
- Ή έλιος δ' ἀκάμας ὁπότ' ἂν Κύπριν "Αρεϊ L 37 xolvõe
- 421 απτινηβολίησι πυριβλήτοισι καταθρή, γνάπτορας εὐσήμων πέπλων, καὶ τεύκτορας αὐτῶν ίστοπόνους έσσεσθαι, ίδε σμητήρας άρίστους πρηκτηράς τ' άγεληδον άλωομένους διά παντός.
- Έρμάων δ' ὁπότ' ἂν Δία καὶ Κρόνον ἀγκυλομήτην
- 426 απτίσι στίλβουσι φλογός λαμπτήρσι πελάζη, νηοπόλους ίερηας, ίδε ζακόρους θεοσέπτους, γραμματέας, τεμενών τε προφήτορας ἄνδρας ἀυτεί μυστικόλους, εερών τε προϊσταμένους στεφανηδον
- 430 ἔσσεσθαι σηκών τε νεωκορίησι μέλοντας.
  - όππότε δ' αν Κυθέρειαν εν ακτίνεσσι βολαυγή, "Αρεάτ' αὖ πυρόεντα βραδὺς Κρόνος, οί τότε **ωύντε**ς

γειοπόνοι ζήσουσι φυτοσπορίας άγαπῶντες όθνείης χώρης τε καὶ οίκείης διὰ παντός.

- 435 λήψονται δε λέχη δίχα γράμματος, ούχι νόμοισιμ, έκ μετεφροσύνης δε συναντήσαντες όμε ύνοις.
- Κύποιν δ' άφρογένειαν έλιξοπόρον τε Σελήνην 40 πυρσοβόλοις άπτισι βαλών τευχεσφόρος "Α ο ης μηχανικούς τεύχει τε καὶ όργανοπήκτορας ἄνδρας,

- 440 τεκτοσύνης τ' ἄρχοντας, ιδ' αὐτοδίδακτα τέχνησιν Φαύματα δαιδάλλοντας, εν άλκήεντι τε θυμῷ ἐργοπόνους παλάμησι καὶ ἀδροτάτους καὶ ἀρίστους ἀχθοφόρους, καμάτων τε πόνους εἰς τέρψιν ἄγοντας. 41 τούτοις δ' Έρμείας φαύλοις εν σχήμασιν ὀφθεὶς
- 445 μυθολόγους τεύχει τε και αισχεοφήμονας ἄνδρας, μωφολόγους, χλεύης δ' ἡγήτορας, ὑβριγέλωτας, ἔν τ' ἀρεταλογίη μυθεύματα ποικίλ' ἔχοντας, ψηφάων παίκτας τε καὶ ἐξ ὅχλοιο πορισμῶν βομβηδὸν ζώοντας, ἀλήμονας ἦς χθονὸς αἰεί.
- M 42 "Ην δὲ Κύπρις Μήνη τε σὺν Ἡελίφ τε καὶ Έρμῆ
- 451 μάρτυρες ἀλλήλων μέσον οὐρανὸν ἀμφιπολῶσιν, 
  ἠδ' ἐν ζωιδίοισι διμορφώτοισι πέλωνται,
  'Ἰχθύσιν ἢ Διδύμοισι συνωρίζουσι κατ' αἴθρην,
  Τοξότεω κατὰ κύκλον ἢ ἐς σταχυηφόρον ἁγνὴν
- 455 Παρθενικήν, τῆμος διδυμάτοκα φύσεται ἀνδρῶν σώματα καὶ τριδύμων παίδων θαυμαστὰ γένεθλα κἢν μὲν Ζηνὶ Κύπρις κατὰ φῶς ἰσόμοιρον ἐνεχθῆ, ἄρσενες ἔσσονται δισσοὶ γένει, ἄμμιγα δ' αὐτοῖς κούρη ἀπ' ώδίνων τεχθήσεται ἐσχατόωσα
- 460 Οὐρανίδου δὲ Κρόνοιο θεωροσύνην ἐπέχοντος, θηλυγενης διδύμων ἔσται τόχος ἄρσενος ἐκτός ' ἐν κακοδαιμοσύνη δ' ΄ Αρεος κατεναντία Μήνης μαρμαρυγάς φαίνοντος, ὁ τικτόμενος τότε θνητῶν σῶμα περισσομελης τεχθήσεται, ἔκμετρα γυζα 465 πὰρ φύσιν ημερίην δεικνὺς μερόπεσσιν ἀθρησαι.
- N 43 'Οππότε δ' είν άγαθοισι τόποις στείχωσι κατ' αίθοην

"Α ο ης πυρσοτόκος δ' είλιξόπορός τε Σελήνη,

τεύχουσιν σοβαφούς πολυίστοφας ἄνδφας ὑπουργούς, ήγεμόνων φιλίησι γεγηθότας, ἀμφλ δὲ μισθῷ 470 πουλυπλανείς ξενίησιν ἀρήια λήματ' ἔχοντας, καὶ πάσης στρατιῆς ἐπιβήτοφας ἐν προκοπῆσιν.

44 ἢν δὲ Κρόνου βλαβεραυγὲς ἐς "Αρεα φέγγος ἀθρήση,

δισσὰ δ' ἐναντιόωντα φανῆ σελαγίσματα τῶνδε,
τῆμος ὅσοις γενεὴ μεροπήιος ἄρχεται ἀνδρῶν,
475 ἐν κακοδαιμοσύνη καματώδει πᾶσα βιώσει,
νουσομελεῖς τεύχουσα βροτούς, ὀδύνησι συνήθεις,
κινδύνων βλαβερῶν τε δυσεκφεύκτων τε παρέδρους.
45 Μήνη δ' ἀμφίκερως σκολιόδρομος ἡνίκ' ἂν ὀφθῆ

"Α ρ ε ος είς τετρά γωνα πόλου λοξεύματα βᾶσα, 480 ἢν δ' ἐπὶ δυομένω κατὰ γῆς ἀπὸ τέρμονος αἰθρης Στίλβων ἀμφ' αὐτοῖς ἢ καὶ διάμετρος ὁραθῆ ζωιδίω κόσμοιο, κακούς ληίστορας ἄνδρας ἐκφύσει, θυρέτρων ἐπανοίκτορας ὀθνειάων,

κλεπτήρας φαύλους, νυκτοπλανέας τε λαθραίους · 485 οὖτοι φωρηθέντες ἐν ἀλλοτρίοισι μελάθροις Ι 313 εἰς συνοχὰς ἥξουσι σιδηρήεντά τε δεσμά,

1 313 εις συνοχάς ηξουσε σετηφηεντά τε σεσμά,
486 είρκτὰς δ' οἰκήσουσε φυλασσόμενοι άλυσηδόν,
εν τε βιαιοτάτφ θανάτφ βίον ἐκλείψουσεν,
ἢ φονίοις ξίφεσεν δεδαϊγμένοι ἢ πελέκεσσεν,
ἢ βρόχον ἀλγινόεντα δι' αὐχένος ἐκδήσαντες
490 πνεῦμα λυγρὸν λείψουσε πικρῆς Μοίρης ὑπ' ἀνάγκη.

046 [Κύποις δ' ἀφρογένεια βροτῶν ὡροσκόπα φέγγη

δερχομένη, θήσει μεν εν είλαπίναις φιλομούσους, ήδυπότας, θιάσων κωμάστορας, έκ τε γυναικών, όθνείων στοργησι κεκασμένα φίλτρα φέροντας, 495 μοιχείας τ' άγαπώντας, εν αίς ὕβρις, οὐ κύπρις ἄρχει.

47 Ζεὺς δ' ὁπότ' ἂν φαέθων ώροσκό πον ὅμματιταίνη,

εὐμόρφους τε τίθησι και εὐτυχέας και ἐπόλβους, ἔν τ' ἀρχαζς πλειστῆσι πάτρης τὰ βέβαια φρονοῦντας. 48 τούτφ δ' εὐτ' ἄν "Α ρης μίγδην ἰκέλησι πορείαις 500 σχηματίση κατὰ κόσμον, ἰχνοβλαβέας, φθινοκώλους, νευρονόσους, ποδαγρούς, ἀχθήμονας ἄνδρας ἀυτεξ ἔσσεσθαι, κατὰ μικρὰ νεκρούμενα δάκτυλ' ἔχοντας. 49 θηλυγενεζς δὲ γυναζκες, ἐπὴν Κρόνος ώρονομήση,

φύσονται λαμπραί, βαθυχρήμονες, όλβομέλαθροι, 505 άξιοπιστοσύνη μεμελημέναι, άλλὰ πρὸς ἄνδρας παγκοίνως ζήσουσιν ἐπίψογα, νύκτας ἄγουσαι ἀλλοτρίοις θαλάμοις, κέρδει βίον ἰθύνουσαι.]

P 50 'Η έλιος δ' ἀκάμας, πυρόεν σέλας, ἡνίκ' ἂν ἕλθη ἀρσενικοις ζώοισι κατ' αἰθέρος ἠερόπλαγκτον 510 ζωφορίην, θήλεια δ' ἔχη νεολαμπέα Μήνην,

τημος όσοι φύσονται, έν άνθρώποισι πράτιστοι ἄνδρες, άριστοπονηες, έλεύθερα λήματ' έχοντες, εύσημοι γενεήν, άγαθοί φύσιν, άξιόμορφοι, δοξοφόροι, πάτρης πηδέστορες ίθυδίπαιοι.

51 ἢν δέ τ' έναλλάξωσι, Σεληναίη μὲν ἐπ' ἄρσεν, 516 Ἡ έλιος δ' ἐπὶ δ ἢλυ πολυζώοισιν ἐν ἄστροις, νωχελέες τε πέλουσι, καὶ ἄπρηκτοι καὶ ἄτολμοι, πηρώσει ψυγῆς νενεφωμένα βουλεύοντες.

52 αὐτὰρ ἐπὴν εἰς θ ἢ λ υ καταντήσωσιν ἰόντες 520 ἀ μ φ ότ ε ροι, Μ ἡ ν η ς τετελεσμένα τερμοδρομούσης, πουλυπλανεῖς, ξενίης ἐπιβήτορας ἄνδρας ἔσεσθαι αὐδῶσιν, χαίροντας ἀεὶ μεταβλήμασι χώρης, καὶ πόλιος σπουδαία πρὸς ὀθνείους φορέοντας ἤθεα, καὶ τιμῆ μεμετρημένα πράγματ' ἔγοντας,

- 525 είς ίδίην δε πάτρην ψογερον βίου ίθύνοντας, οίκείων έργων έπιλήσμονας, ούχι θυραίων.
- 53 οππότε δ' άρσενικοῖς δισσολ μίγα φεγγοβολῶσιν

ζωιδίοις κατὰ χῶρον ἀνάστερον, οί τότ' ἔσονται τολμηροί, θρασύθυμα μεμηνότες, ἔχθροὶ ἑταίρων,

- 530 πιστοτάτης φιλίης λυμάντορες, ἀκριτόβουλοι, οὐ μίαν εἰς ἀτραπὸν βιότου δρόμον ἐκνεύοντες, ἄλλοτε δ' ἀλλοίην ζωὴν εὕτρεπτον ἔχοντες, πρήξιας ἀλλάσσοντες ἀεὶ μεθόδους τε πορισμῶν, ἐκ δ' ἐνύδρων μόχθων τε καὶ ἐκ παράλοιο διαίτης
- 535 δώματα ποιμαίνουσι καὶ ἐκ λιμένων τελέοντες, δημοσίων τελέων ἐμπείραμον ἦθος ἔχοντες.
  - 54 Μήνης δ' Ή ελίφ σύνοδον κατά κόσμον έχούσης ζωιδίφ δύνοντι, βροτών γένος έσσετ' άμυδρόν, η και λυσσαλέη μανίη δεδαμασμένον αιεί,
- 540 φαρμακτόν, νοσόθυμον, ἀεὶ θανάτοιο πάρεδρον πάσα βροτών ψυχή γάρ, ἐπὴν τάγε κοινὰ βίοιο μὴ φορνέῃ κατὰ θυμὸν ἀναισθήτω τε παλαίῃ δυσκρασίῃ, προτέθνηκε, καὶ ἢν φάος ὅμμασι λεύσσῃ τυχὴ γὰρ μερόπων ἀμαθὴς νεκύεσσιν ὁμοίη.
- 55 ἢν δὲ Σεληναίη κατέχη πάμμηνα κέλευθα
  546 σύνδεσμόν τε Κοόνοιο, σεληνιόωντα φανείη φῦλα βροτῶν τάδε πάμπαν, ίδ' εἰδώλοισιν ὅμοια, καὶ κραδίη θεόληπτα, καὶ ἀκρατέοντι λογισμῷ ἔνσοφα, πάντα δ' ἄβουλα κατ' ἀνθοώπους προλέ-

550 φοιβητοίς μύθοισιν αποφθεγκτήρια κρυπτὰ ἐσσομένων ἔργων τε βίου ζωῆς τε κελεύθων.

56 ἢν δὲ καὶ αἰθαλόεις ἀστὴρ σὺν τοισι φανείη Αρεος ἐν κύκλοισι θοοῦ δινήματι κόσμου, φάσμασι δαιμονίοισι συναντήσουσιν ἐκείνοι, κανετιο.

- 555 ψυχῆ δερκόμενοι νεπροειδῆ, νερτερόμορφα, ἔν τε καταγγελίησι θεῶν μηνύμασι τ' αἰεὶ ὀξύφοβοι λυπρὸν βιότου τέλος ἀθρήσουσιν, εἰδώλων στονόεντα τύπον διὰ παντὸς ὁρῶντες, ὧν πλάστειρα θέα πικροῦ θαμβήματος ἄρχει.
- Q57 "Αρ ε δυομένφ μέσον οὐρανὸν ἢν Κρόνος ἔλθη, 561 ἔσται μισέλλην γενέθλη, τιμήν τε θεοίσιν οὐχὶ νέμων, ἄνομός τε φρεσίν, πλήθοντι λογισμῷ ἀλλόφρων, δύσμικτος, ἀμετροεπής, ἀτράπεζος, αὐτόνομος, κακόθυμος, ἀθεσμοφάγος, δολοεργός,
- 565 όθνείων ατεάνων έπιθύμιος, δυ διὰ παυτός δῆμοι μισήσουσι δι' ἀφροσύνην ἀλόγιστον.
- 58 568 Μήνης έρχομένης μέσον οὐρανὸν ἐν γενέθλησιν, 567 Έρ μείας δύνων τε καὶ ὡρονομῶν Κρόνος ἄνδρας εὐξοάνους παλάμησιν ἀγαλμοτυπεῖς, θεοπλάστας,
- 570 χαλκοτύποις τέχνησι κολοσσοπόνους παναφίστους
  - 59 Ζεὺς δ' ὑψοῦ φοράδην νέον ἀστέρα φεγγοβολήσας,

ῶ ο η ν Ἡ ε λ ί ο υ βιοτοσκόπον αὐγάζοντος, ἐκφαίνει γενεῆς βασιληίδος ἄνδοας ἔσεσθαι κοινωνοὺς μετόχους τε, καὶ ἐκ σοφίης κλέος ἕξειν, 575 ὁητοοικοῖς τε λόγοισι μέγ' εὐτυχίης μετέχοντας

- 575 φητοφικοΐς τε λόγοισι μέγ' εὐτυχίης μετέχοντας ὅλβον καὶ βιοτὴν εὐδαίμονα καφπώσεσθαι.
- 60 Έρμῆς δ' εἰς ὥρην μεροποσπόρον ἡνίκ' ἂν ἔλθη, δυνούσης Μήνης ὑπὸ λοίσθια τέρματα γαίης, ἀνέρες ἔσσονται βαθυχρήμονες, ἔν τε τραπέζαις
- 580 πιστόφουνες πόλιος ταμιεύτορες, εν τε τοκισμοίς και χρείαις ζήσουσι βίον πολύν όλβονομοῦντες.
  - 61 ἢν δὲ Κύπρις κατὰ γῆς ἕλκη δρόμον ἀστερόεντα, καὶ Κρόνος οὐρανίην ἀτραπὸν μεσο δερκέα βαίνη,

στείφας τοι δείξει καὶ ἀτέκμονας ἀνδφάσι νύμφας 585 ἀσπορίη τε τόκοιο λέχη λιπόπαιδα φερούσας.

- 62 Ζην ος δ' αίθροπλανής έπι τούτοις μάρτυρος άστηρ δερχθείς, άλλοτρίων τέκνων υπόβλητα γένεθλα άνδράσιν ήδε γυναιξίν υπό στοργήσι θυραίους
- 63 ἢν δ' ἰσόμοιρος "Α ρ η ς κατὰ σήματα τοιάδε λάμψη, 590 φύσονται μάχλοι, διδυμόστροφοι, ἀρσενομίκται, μεμφόμενοι φύσεως ὀρθὴν ὁδόν, ἔν τε πόλεσσιν ἀλλοτρίαις ζήσουσιν ἀλώμενοι αἰσχεόφημοι.

64 οππότε δ' αν γενέθλην έφέπη Κοόνος ώρονομε ύων,

έν κακοδαιμοσύνη δε Σεληναίης φάος όφθῆ, 595 Ήελίο υ δ' ἀκτίνες ἀποκλίνωσιν Όλύμπου, έκθεσίην εξουσι, τραφήσουται δ' ὑπ' ὀθνείων.

R 65 'Ηνίπα δ' αν Κυ θέο η έσαθοῆ τεπνοσπόρον ωρ η ν φυομένων, συνέη δὲ Κρόνος τ' Αρης τε σὺν αὐτῷ φέγγει λαμπομένω κακοεργέι, τῆμος ἔσονται 600 ἔξ ἀπελευθερίης βασιληίδος ἡμισύδουλοι.

66 ην δ' Ισόμοιρα Κρόνοιο σελάσματα Κύπριδος όωθη.

πανδούλους τε τίθησιν όμόζυγα λατοεύοντας, οἰκέτιδος γενεής τε πεφυκότας έκ γενετήφων οὐτοι δεσποσύνων τε πικράς Εξουσιν ἀνάγκας,

605 έξ έτέρων τε δόμων έτέροις πάλι δουλεύσουσιν, έπτάκι κυρείαις καὶ πεντάκι καινισθέντες, εἰς γῆρας δ' ῆξουσιν ἀνασσόμενοι διὰ παντός.

67 Ἡελίου δ' ἀκτίνες ἀνοικείως έπὶ τούσδε νεύουσαι δεσμούς τε κατηγορίας τε φορούσιν 610 ἀνδράσιν οἰκονόμοισι, καὶ ἔμπαλιν ἔκλυσιν ἄτης, κινδύνων κουερών τε καὶ άλγεινών είρκτάων. 68 ταὐτὸ πάθος κείνοισι καὶ ἄρξεται, ἢν ἀπολήγη

S 69 'Αντιμεσουρανέων δ' ὁπότ' αν Κρόνος "Αρετ λάμψη, δηροβόρου θανάτου φωσίν κλωθῶα βαρεταν \* \* \* \* \* \*

615 ὧν σάρκας δαΐσονται ὀρέστεροι ἡὲ λέοντες,
ἢ σύες ἀργιόδοντες, ἢ αίματοπώτιδες ἄρκτοι σχήμασι δ' ἐν τούτοις ὁ γεγῶς καὶ πτώσιας οἰκων ταρβείτω, καὶ σφάλματ' ἀφ' ὑψηλοῖο μελάθρου.

Πάντα γὰρ ἀνθρώποισι πέλει κατὰ Μοτραν ἄφυκτον 620 ὡς μὲν ζωιδίων κύκλιος πόρος αἰθέρα τέμνει, μιγνυμένων στοιχηδὸν ἀφισταμένων τ' εἰδώλων, οῦτω καὶ μερόπων γενεὴ καματηδὸν ἀλᾶται, ἢ βίον ἢ θάνατον διζημένη οὐρανόπλαγκτον.

Ταῦτά τοι οὐρανίων ἄστρων στοιχεῖα τέτυκται, 625 οἱς ὁ πάλοι καὶ διὰν καὶ διὰν καὶ διαρών κούνος ἐκυς κίτονσται.

625 οἶς ὁ πάλαι καὶ ὁ νῦν καὶ ἐπῶν χρόνος ἐκμεμέτρηται ἐκμέτροις αἰῶσι, καὶ εἰς αἰῶνας ὀπηδεῖ.

# BIBΛΙΟΝ A. [E.]

Χαίροις, ὧ Πτολεμαΐε, λαχών βασιληίδα τιμην γαίης ήμετέρης, κοσμοτρόφου Αίγύπτοιο ἄξιά σοι τάδε δῶρα φέρω βασιληίδος ἀρχῆς, [ἄστρων οὐρανίων τε φάσεις ἀπλανῶν τε πλάνων τι 5 ὅσσα βροτοίς τελέουσιν ἐπιβλέψαντες ἐν ἀρχαῖς,

σπειρομένοις και τικτομένοις δειλοίσι βροτοίσιν, Μοιρων άρρήκτοισι μίτοις θεσμοίσι τ' Ανάγκης,] νύκτας αυπνος έων και έν ήμασι πολλά μογήσας, [ὅππως σοι βίβλους, ασπες κάμον, ασπες έτευξα, 10 τάς σοι έγω πέμψω καμάτων σφετέρων μέγ' ὅνειας,] ὅφρα κεν, ὅσσαπες αὐτὸς ἐπιτροχάδην Πετόσιρις εἰζηκεν, τάδε πάντα μάλ' ἀτρεκέως καταλέξω ρυθμοίς ἡρωικοίσι και έξαμέτροις ἐπέεσσιν, ὅφρα μάθης, ὅτι πάντα δαήμονες ἀνέρες εἰμέν, 15 οδ λάχομεν ναίειν ἱερὸν πέδον Αἰγύπτοιο.

- 1. † Ἡέλιον, Μήνην, Κοόνον, Ἅρεα, Ἑρμέα,
   Ζῆνα,
   † Κύπριδά τ᾽ κὐπλόκαμον καλὴ λέγε Καλλιόπεια.
- Α2 "Ην Κοόνος 'Η έλιός τ' ἄμφω κατίδωσι Κυ
  δή ο ην,

  δυσγαμίην παρέχουσι και ἀστασίην ἐπὶ λέκτροις,

  20 και δούλαις μίσγουσιν, ἐταιρίσι δ' ἤθεα φαύλαις
  αἰσχίστως διδόασι κακῆς ἔνεκεν κυθερείης.

  "Αρ ης και Παφίη κέντρων ὅτ' ἄν ὧσιν ἄνακτες'
  μοιχοὺς ἁρπακτῆρας ἀεὶ ξέξουσι γυναικῶν.
  Έρμείας δ' ἦν τοϊσιν ἰσόρροπος ἀντήσειεν,
- Α3 'Η έλιος κέντροισι παρών κερόεσσά τε Μήνη, δς μεν εν άρσενικοΐσι παρών, Μήνη δε τ' εναλλάξ, γεννώσιν βασιλήας ύπερθύμους τε δυνάστας. άμφότεροι φωστήρες εν άρσενικοΐσιν εόντες 30 θηλυτέρης Κύπριδός τε καλ ώρονόμοιο κατιθύ,

άρσενικοίς έργοισιν άναγκάζουσι γυναϊκας

25 τέρπονται παίδων χαλεπή έπλ κύπριδι κείνοι.

τέφπεσθαι, μέγα θαῦμα γυναιμανέες γὰφ ἐοῦσαι ἀργαλέως γαμέουσιν ές ἀργαλέην φιλότητα.

- C4 Κοιον εποπτεύων Κοον ίδης επίπεντρος υπάρχων,
  - 35 η καὶ σκόρπειον κυανόχορον οίκον "Α ο η ο ς, έσθλὸς ἔφυ, φέζει δὲ καὶ ἀνέφας ἡγεμονῆας.
- Ε 5 Εσθλός έφο Κουνίδης, ξέζει δε καλ ήγεμονήας, ἄρχουτάς τ' ίδίης πάντοτε πραγματίης.
- 6 † Έρμείας καὶ Θοῦρος ἐπὴν τετράγωνομ ἔωσιν,
  - + πολλάκι κινδύνους περί σώματος εύρίσκουσιν.
- 40 † ην δ' ἄρα καὶ δ ύν ωσι, κακίονες οΐδε, μάλιστα
  - † Ζην ος άτεο, μόρον αίνον υπ' έμφαίνουσι δυναστών.
- Α7 "Αρης καὶ Παφίη κοινὴν ὁδὸν ἰθύνοντες,
  Μήνην εὖτ' ἂν ἴδωσι, λέχος τεύχουσ' ἀθέμιστον,
  συγγενικὰς δ' αὐτοἴσιν ἐφαρμόζουσι γυναἴκας.
- 45 ην δε Κύποιν καλην πολιός Κούνος άγκαλίστο,

δυσγαμίην καὶ δυστοκίην φέζουσι γυναιξίν, οὐδέ τι κουφιδίους ἄνδφας κατέχουσ' ἄχοι γήφως, οὐδὲ τέκνοις γλυκεφοίς ἐπὶ χείλεσι μαζὸν ἔθηκαν' στειφώδεις γὰφ ἔασιν ἀχρήιά τ' ἀδίνουσιν.

Α8 'Αυτίου 'Η ελίοιο φάσιν λύσασα Σελήνη
51 μη Κρόν φ ἀντήσειε τίς ἄν τότε φῶς ἐσίδοιτο;
δύσμορος, ος κακὰ πολλὰ παθων 'Αιδόσδε κάτεισιν'
χροιην μὲν φορέουσιν ἀμετροβίων ἐλεφάντων,

ὄγκους δ' ἀμφὶ δέμας κακοελκέας ἀμφιβαλοῦνται, 55 δάκτυλα σηπόμενοι λιποσαφκέα νηλέι λύθοφ ταῦτα δ' ἄτερ Ζ η νός τεκαὶ εὐπλοκάμου Κ υ θ ε ρ ε ί η ς ἔσσεται, ὁππότ' ἐκεῖνοι ἀπόστροφοι ὧσι Σελήνης.

- 9 + Έ ο μ η ς ώρονομών Μήν ης μέτα καλ Κυθεο είης,
  - + δύνοντος Κοονίδαο, θεών μυστήρια δρώσιν.
- 60 † ἢ μούσης ἄπτονται ἐυρούθμοιο λύρης τε, † ἠὲ πάλην φιλέουσιν ἀμύμονα παγκράτιόν τε.
- Α 10 Έρ μῆς καὶ Κυθέρεια σὺν ἀλλήλοισιν ἐόντες ξέζουσιν μούσης ἐπιίστορας εὖφρονας ἄνδρας, ῆν πως καὶ κερόεσσαν ὁμοῦ Μήνην ἐσίδωνται, 65 Έρμῆς φωσφορέουσαν, ἀτὰρ λιποφεγγέα Κύπρις.
- Α11 Ζε ύς, Κοόνος, αμφότεροι κέντρων ὅτ' αν ώσιν ἄνακτες,

άνθοώποις διδόασι τύχης πολυήρατα δώρα, καὶ μεγάλους φέζουσι, καὶ ἐς βασιληίδας αὐλὰς πολλάκις ἥνεγκαν, τιμήν τε φέρουσι μεγίστην.

70 Έρμείας Φαέδων τε μεσουρανέοντες εθηκαν ἄνδρα μέγα πλούτω γαυρούμενον εὐτεκνίη τε, καὶ φιλίην παρέχουσι πρὸς ἀνέρας ἡγεμονῆας καὶ δόξη μεγάλη γαυρούμενον, αἴ κεν ἴδηαι εὐκέραον Μήν ην συναφὴν τούτοις ἐπέχουσαν.

Ε 12 Πάντοτε μὲν κέντροισιν ἐπῶν κορυθαίολος Αρης
76 τὴν πρῆξιν παρέχων τοζάπερ ἐκτελέει:

 'Η έλιος δ' ην τῷδε συνη, πυροεργέας ἄνδρας ρέζει χαλκοτύπους, η φυσητὰς ὑέλοιο,

80 η βαφέας μογερούς, η κλιβανέας σκοτοεργούς οὐτοι γὰρ καὶ νυκτὸς ἀγρυπνητῆρες ἐόντες νύκτα μὲν ἐργάζονται, ἐν ῆματι δ' ὑπνώουσιν.

πάντοτε νυκτερινοίσι μεσουρανέων Κρό νος αἰνὸς ρέζει κηπουροὺς ἡδ' ἀργαλέους ὑδραγωγούς,

85 ρέζει δ' ὑδροφόρους πολυπήμονας, οίθ' ὑπὸ γαίης κευθμῶνας δύνουσιν ἀεικέος είνεκα μισθοῦ, η πανύγροισι τόποισι παρήμενοι ἐργάζονται, μήποτε τῶν ἰδιόν τι κτώμενοι ἐκ καμάτων γε.

- Ε14 Έρμείας διάμετρον έχων K  $\varphi$  όν ο ν ήδε  $\Sigma$  ε-λήνην 91 έμμανέας τεύχει τ' ήδε φρενοβλαβέας.
  - \_\_\_\_\_\_
- Α 15 Έρμε (ας διάμετον ἔχων Κο όνον ήδὲ Σελήνην,
  90 κεντρωθείς δ' αὐτοῖς κατ' ἐναντίον ὡρονόμοιο,
  94 καὶ φρένας ἠλλοίωσε, παρέπλαγξεν δὲ νόημα.
  92 εἰ δὲ δοπῆς μὴ μοῖρα τύχη, καθέτου δ' ἀποκλίνη, ἐσκότισεν μούνω κλεψίωρονι ξεύματι κείνους.
  95 ἔσθ' ὅτε σωφρονέουσι, καὶ ἔσθ' ὅτε μαργαίνουσιν.
- 16 † Πάντας ἀπ' Ἡ ε λίοιο φυγείν καλόν, ἀλλ' οὐκ
   \* Αρην' ἐ
   † νικᾶται γὰρ Ἅρης ὑπὸ αὐγαίς Ἡελίοιο.
- Ε 17 Νικάται δ' "Αρης αὐγῆσιν ὖπ' Ήελίοιο, 114 καὶ προτέρην κακίην ἔσβεσεν Ήέλιος.
- Ε 18 Αἰδεῖται δ' "Αρης καθορῶν φάος Ή ελίοιο, 99 οὐδ' ἔτι τὴν προτέρην ἔσχε κακοφροσύνην.

D 19 Ζε ὺς φέζει κρατέοντας έλαιορόοιο παλαίστρης,
101 Κύπρις πορφυρέοισιν ἐν εῖμασιν ἀρχιερῆας,
καὶ Κρόνος εὐδόξως ἀγορανόμον ἐστεφάνωσεν ᾿Αρης δ' εὐτόλμους στρατιῆς ἡγήτορας ἄνδρας,
Ἡ έλιος δ' ὕπατον, Μ ἡν η δέ τοι ἀρχιδικαστήν,
105 Ἐρμῆς κοσμητῆρας ἑῆς ἐποίησε πόληος.

Α 20 Αἰγόκερφ Κύπρις τε καὶ Τδροχόφ παρεοῦσα σύν τε Κρόνφ καὶ Ζηνὶ κακὴ κατὰ πάντα τέτυκται, ἢν συναφὴν πρώτοιο λάβη πολιοῖο Κρόνοιο, "Αρεος εἰσβλέψαντος ὁμοῦ Μ ἡνην Παφὶην τε 110 σύν τε Κρόνφ βλαβερῷ δυστλήμονες ἀνέρες οὖτοι μαινόμενοι βαίνουσιν έῆς ἐπὶ λέκτρα τεκούσης 'ἢν δ' ἀκτίνα λάβωσι πυραυγέος Ἡελίοιο, μητρυιαϊς μίσγοντ' ἢ παλλακίσιν γενετήρων, 114 οῦνεκα τὴν προτέρην κακίην σβέσεν Ἡελίου ζς.

Α 21 Μήνη θηλυτέροισιν ἐπεμβαίνουσα τόποισιν 116 ἀντίον Ἡελίοιο, καὶ ὡ ρονόμοιο τυχοῦσα, ἀνέρα γεννήσει μόνον οῦνομα, πάντα δὲ θῆλυν, πάντα γυναικὸς ἔχουτα καὶ αἴσχεα καὶ φιλότητα. ἢν δὲ μεσουρανέη Φαίν ων Αρης τε κραταιός, 120 καὶ στάχυν ἄρσενα δεινῷ ἀποτμήξειε σιδήρῳ. ἢν δὲ Κύπρις διάμετρον ἔχοι Κρόνον ἠδὲ Σελήνην,

"Α ο ης δ' ην τετο ά γ ω ν ο ν ίδοι καλην 'Αφροδίτην,
 Έ ο με ί ας δ' ἄρα κέντρον ἔχοι με σ ο ν, ηδε καλ αὐτὸς
 μαρτυρίην τούτφ κονεοὸς Κρόνος ἀμφιβάλοιτο,
135 εὐνούχους στείρους, οὔτ' ἄρσενας οὔτε γυναϊκας,
 ἄχνοας, αίεν ἐόντας ἀπειρήτους φιλότητος,
 ἔσδ' ὁτὲ δ' ἑρμαφρόδιτον ὁμώνυμον ἀθανάτοισιν

- Ε22 "Αφης δ' ην τετφάγωνον έδοι καλην 'Αφφοδίτην,
  124 μαφτυφίην τούτφ καλ Κφόνος άμφιβάλοι,
  εὐνούχους στείφους ὁτὲ δ' έφμαφφόδιτον ἔτευξαν
  128 δισσάς, άχφηστους είς εν ἔχοντα φύσεις.
- Α 23 Υίὸς δ' υίωνός τε Κρόνου Ζε νς ήδε καί Έ φ μ ῆς 130 ἀμφότεροι βαίνοντες ν μ ο ῦ καὶ κέντρα λαβόντες, τεύχουσιν φητήρας ἢ ἐκ λόγου ἢ καλάμοιο γραπτῆρας πινυτούς, ἢ καὶ πολυκερδέας ἄνδρας, ἐμπορίην φιλέοντας, ἀεὶ πρηκτῆρας ἐόντας.
- Α 24 Μήν η φωσφορέουσα και "Αρει συμβάλλουσα 135 έκτον έχοντι τόπον, σίνος ἀνδράσιν αὐτίκα φέζει ἀμφὶ πόδας τέμνονται ὑπ' ἀνδροφόνοιο σιδήρου, χωλοί, μουνόποδες, ξύλινον προσκείμενοι ἄρθρον, λύπην αἰείμνηστον έὸν πόδα παπταίνοντες.
- B 25 'A Q ες 'A Q ες, κακοεφγε και ανδοάσι και μακά-Qεσσιν
- 140 και πόλεσιν και νηυσί και ήξοι και πελάγεσσιν και καρποίς γαίης τε και εύρείθροις ποταμοίσιν εΐνεκα σεῦ πόλιες μὲν ὑπαὶ πυρὸς ἐμπίμπρανται, και νῆες πελάγεσσιν ἐπιπλώουσαι ὅλοντο, και ποταμοί ξηροίσιν ἀνύδατοι ἐν στομάτεσσιν,
- 145 δένδρεά τ' ώλεσικαρπα καὶ ἀνέρες αίνογένεθλοι οῦς μὲν γὰρ μογερῶς πυρικαέας ὅλεσας ἄνδρας, οῦς δὲ καὶ ὡμοβόροισιν ἕλωρ θήρεσσιν ἔδωκας, ἄλλον δ' ἀκλειῶς μετέωρον ἀνεσταύρωσας, οὖ τέτατ' ἀνδροφόνοις περὶ δούρασιν ἡλοπαγὴς χείρ:
- 150 νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν αἰγίοχος Ζεύς, οὐδ' Ἡρη μήτηρ, ἀλλ' οὕρεα πικρά σ' ἔτικτεν,

E 26

### καὶ Λύσσα στυγερη καὶ Χάυς οὐλόμενον.

- Α 28 "Α ο ης ήμερινοίσι μεσου ο αν έων τάδε φέζει πρώτον μεν γονέων βίον ώλεσε, καλ λέχος αὐτῶν χωρίζει θανάτω κακῷ ήὲ.διχοστασίησιν.

  170 αὐτοὺς δ' ἐν πολλοίσιν ἐγύμνασε πήμασιν αἰεί, θλίψεσιν οὐλομέναις τε καλ ἀργαλέαις πενίησιν, κινδύνοις, 'βλαβέεσσι, δανείσμασιν, ἐνδείησιν.

  174 πολλάκι καλ θανάτω στυγεροῦ θνήσκουσι σιδήρου 173 ἄστεγοι ἦδ' ἀγύναιοι ἄτεκνοί τ' ἐν νεότητι.

E 29 \* \* \* \* \* \* \* \*

159 ἀνέρας ἐκτήκει πολλάκις ἐκ κρυφίμων,

174 πολλάκι δ' ἀκυμόρους στυγερῷ διόλεσσε σιδήρῳ.

175 Ζε ὺς δ' ἐσιδὰν τούτων ἐσθλὸν ἔθηκε τέλος.

- C30 "Αρ ε α δ' ην κατέχη δεινόν θεόν αἰθέριος λίψ, πολλῶν αἰτιός έστιν ἐν ἀνθρώποισιν ἀνιῶν λύπας καὶ θορύβους, ἐγκλήματα καὶ σίνος αἰνόν, η πάθος \* \* \* \* η πέλαγος πλώουσιν, ἐην πάτην προλιπόντες.
- Α31 Έρμείας, Παφίη, πολιός Κοόνος ην μέν ἔχωσιν
- 181 τὴν πρῆξιν, ξέζουσιν ἀμύμονας ἰητῆρας,
  184 ἤπια φάρμακ' ἔχοντας, ἀνώδυνα φαρμάσσοντας
  182 εἰ δὲ Ζε ὑς ἐσιδοι, πολυόλβους εὐτυχέας τε,
  πλούτφ τιμήεντας, ἀγακλέας ἀνθρώποισιν.
- Α32 "Όσσαι δ' ἄν κεν ἔχωσιν ὑπὲκ συνόδοιο φυγοῦσαν 186 Μ ήν ην, φωσφορέουσαν ἔτ' ἔμπεδον, ὀρνυμένην τε, "Αρ ε ι συμβάλλουσαν ἀνηλεί και Κρόν ω αινῶ, ἔμβρυα μὲν φθείρουσι μινυνθάδι' οἶσι χρόνοισιν, μηδὲ βροτῶν μορφὴν ἐγγάστριον αὐξήσαντα, 190 σαρξὶ δὲ θηρείησι πανείκελα φυστήσασαι ώμοτόκοις ώδισιν ἐς ἡελίου φέρον αὐγάς' αὐταὶ δ' ἀμφὶ πόνοισιν ἀνηλέα κωκύουσαι εἰς "Αιδος κατίασιν ἀνοστήτοιο μέλαθρον' εἰ δὲ Ζεὺς ἐσίδοι, ψυχὴν μάλα πολλὰ παθοῦσαν 195 ἐκσώσει θανάτοιο, κακῶν δ' οὐκ ἔσσετ' ἀρωγός.
- Β 33 Τίπτε μάτην, ἄνθοωπε, θυηπολέεις μακάρεσσιν; τίπτε μάτην τρισέλικτος ἀν' οὐρανὸν ἤλυθε κνίσα; ἴσχεο· οὐ γὰρ ὄνειαρ ἐν ἀθανάτοιο θυηλαίς. οὐ γάρ τις δύναται γένεσιν μετατρεψέμεν ἀνδρῶν, 200 ῆθ' ἄμα νηπιάχοις συγγίγνεται ἀνθρώποισιν, εὐθύ τε Μοιράων είλίσσεται ἀμφλ μίτοισιν,

κλώσμασιν άρρήκτοισι σιδηρείοισί τ' άτράκτοις. δέζε Κρόνφ και "Αρηι καί Έρμη και Κυθερείη και Διι και Μήνη τε και Ήελίω βασιληι. 205 ούτοι γάρ κρατέουσι δεών, κρατέουσι καλ άνδρών, πόντου και ποταμών πάντων φοθίων-άνέμων τε,

και γης καρποφόροιο και ήέρος άενάοιο.

Ε34 Πλησιφαής Κρονίωνι συναντήσασα Σελήνη εὐτυχέας δέζει καὶ μακαριστοτάτους.

210 εί δὲ λίποι Κοονίωνα φάει πλήθουσα Σελήνη, ούκετι την αύτην έντος έχει δύναμιν άλλα κακών δεκτείρα πέλει λείπουσα πρός αὐτόν. έκφρονας, αίνομόρους η νοσερούς τελέσει, άμβλύτερον τ' έτέλεσσεν ξμεν βίον έν καμάτοισιν,

Α35 "Αρης καί Φαέθων κατεναντίον άλλήλοισιν 218 αμφω κέντρον έχοντες | άνωμαλίην βιότοιο 216 216 ἀνθοώποις ἐπάγουσι, | καὶ ἐκ φιλίης ἐλάσουσιν. 217 217 καὶ προκοπῆς στερέουσιν, | ἐπεὶ Διὸς ἔπλετο πλοῦ-218

219 καλ δόξαι καλ σφφροσύναι καλ πίστιες έσθλαί, 220 έκ δ' "Αρεος πενίη τε κακή δόρυβοί τε μάχαι τε, έγκλήσεις μεγάλαι, περί σώματος έσθ' ὅτ' ἀγῶνες・ ούτοι δ' ευποροί είσιν, απ' ευπορίης δε πένονται. ην δε μεσουραν έη Πυρόεις, τέλος αίνον έχουσιν. κέντρον έχων Φαέδων Μήνης μέτα καὶ Κυθερείης,

225 ήν πως φωσφορέουσα Σελήνη τῷδε συνάπτοι, ἄρχουτας μεγάλους, εὐδαίμονας, ἔμφρονας ἄνδρας, ένδόξους, στροφίοισι καρήατα κοσμηθέντας, πλούτω τιμήεντας, άγακλέας άνθρώποισιν.

Α36 'Αμφότεροι δύνοντες όμοῦ Κρόνος ήδε καὶ "Αρης,

230 Μήτης Ἡελίου τε καταντίον έστηώτων, φέζουσ' ἐμμανέας, πάσας φοένας ἐξολέσαντες · οἰονται δ' ὀφάαν νεκύων σκιοειδέα μορφήν, οἱ δὲ καὶ εὐφοονέοντες ἀεικέα πήματ' ἔχοντες πίπτουσιν συνόδοισι Σεληναίης ὑπὸ φιπῆς.

235 ην δὲ Κοόνου μέσση τε καὶ Αφεος η 'Αφοοδίτη,

καὶ Μ ή ν η ν λεύσσωσι καὶ Ε ο μ ε ι α ν τ ε τ ο ά γ ω ν ο ν, δρῶσιν φοιβητὰς ἢ μάντιας, οἴθ' ι εροίσιν εξόμενοι ζώουσιν όνειρατα μυθίζοντες, οι δὲ καὶ ἐν κατοχῆσι θεῶν πεπεδημένοι αἰεὶ 240 δεσμοϊσιν μὲν ἔδησαν έὸν δέμας ἀρρήπτοισιν,

είματα μεν φυπόωντα, τρίχες δ' οὐρῆσιν ὅμοιαι ἔππων κηροπαγείς οὖλαι πληρούσι κάρηνον οί δε καὶ ἀμφιτόμοισι σιδηρείοις πελέκεσσιν ἔνθεα λυσσώοντες έὸν δέμας αίμάσσουσιν.

245 πλησιφαής δ'"Αο ηι συναντήσασα Σελήνη, Ζηνὸς ἄτερ Κύπριδός τε, κακη κατὰ πάντα τέτυ-

βλάπτει μεν βίοτον καὶ πλούσιον ἄνδρα πένητα δηιδίως ἔρρεξε, μινυνθάδιον τε χρόνοισιν ἐξαπίνης ἀπόλεσσε βίη κακοεργέι Μοίρης.

250 "Α Q εος ηδε Κ Q όνοιο μέσην δείμαινε Σελήνην, ουνεκεν άργαλέη πέλεται μογερησι τεκούσαις τούχει γαο ταύτας κουφίμων ἄπο πολλάκι δ' αὐτοὺς ἄλεσεν εν δανάτοισι βιαιοτάτοισι βαλοῦσα, άψαμένους βρόχον αἰνόν, η ἀραμένους ξίφος ὀξύ, 255 η πυρὶ δαιομένους, η ἐν ῦδασι πολλὰ παθόντας.

"Αρεος ήδὲ Κρόνοιο μέση Κύπρις οὐ καλοεργός,

ούνεκεν ἀνθρώποισι κακή κατὰ λέκτρα τέτυκται ·
μίσγει γὰρ δούλησιν ἐταιρίσιν , ἃς φιλέοντες
ξήλφ ἐλαύνονται κακοεργέι · πολλάκι δ' οὖτοι
260 ἀνέρες ὀργιόωντες ἀποκτείνουσι γυναϊκας ,
αξ μόρον αἰνὸν ἔχουσι κακῆς διὰ φίλτρα κυθήρης.

Α 37 Ζώδιον ώ φονό μοιο λαχών Ζεὺς ἠδ' 'Αφροδίτη

"Αρηος δύνοντος ἀνηλέος ἦδὲ Κρόνοιο, \* \* \*

πλούσιοι εν πρώτοισι καλ εν πυμάτοισι πένητες,
265 άλλ' οὐκ ἐκλείπουσι μάχας θορύβους τε δίκας τε,
εἰ μή πως Φα έθ ω ν πυμάτην περὶ μοζραν ὁδεύση.
εἰ δ' "Αρης ωρην κατέχοι Φα ινων τε σὺν αὐτῷ,
δύνη δ' αὖ Φα έθ ων κατεναντίον ἀμφοτέροισιν,
ἐν νεότητι πένητα καὶ ἐς τέλος εὔπορον ἄνδρα
270 δέζουσιν, βιότοιο δ' ἀνώμαλα ἔργα τελοῦσιν.

εί δε Κοόν ω καί "Αοη ι συνή κερόεσσα Σελήνη, μοίρης έντὸς έοῦσα, συνάπτη δ' αὐτίκα τοϊσδε, ἔντὸς ἔχει κακίην "Αρεός τ' ἠδε Κρόνου αἰνήν, αἰνός τ' ἀνθρώπων ἔσεται βίος ἠδ' έλεεινός, 275 καὶ πενίη καὶ μοϊρα κακή καὶ λάτρια ἔργα

275 και πενίη και μοίρα κακή και λάτρια έργα πείσονται, βίοτόν τε φοπῆ λείψουσι πρόμοιροι.

F38 'Ηνίκα δ' ή Κεφόεσσα μέσον πόλον άμφιβεβῶσα

νυκτερινοῦ θέματος κατὰ μοΐραν ἰοῦσα φαανθῆ, Ἡέλιος τ' ἐπίκεντρος ἐν ἀρσενικοῖσι τόποισιν, 280 γεννῶσιν βασιλῆα, θεὸν βροτὸν ἀνθρώποισιν.

Έρμείας δὲ μεσουρανέων, Τιτάν δὲ σὺν αὐτῶ

αὐτή θ' ή Κερόεσσα καθ' ώρονόμοιο τυχοῦσα

ή μες ινοῦ θέματος, βασιληίδος έστὶ γενέθλη. ταῦτα δέ τοι τελέουσιν, ἐπὴν ἐπίκεντροι ἔωσιν, 285 μηδένα τῶν ὀλοῶν κατεναντίον ἐχθρὸν ἔχοντες.

IV 39 "Ην δ' έπὶ μαφτυφίην "Α φ ε ως έλθοῦσ' 'Α φ φ ο - δίτη ὅμμα βάλη πανταυγὲς ἐν ἡμεφινῆσι λοχείαις, ἐκ πυφὸς αὐχήσουσι τέχνας μέλανός τε σιδήφου, ἄκμοσι φαιστοτύποις μεμελημένοι ἠδὲ καμίνω.

290 Έρμης δ' οἰκείοις ὁπότ' ἂν κατὰ κύκλα φαανθη, μαρτυρίη δὲ Κρόνοιο κατ' αἰθέρα τῷδε πελάζη, δὴ τότε ῥήτορας ἄνδρας ἰδ' ἐν σοφίησιν ἀρίστους ἔσσεσθαι δείκνυσι καὶ ἀστρολόγους θεοφήμους.

εί δε Σεληναίης ελικώπιδος ἄστατος ἀστήρ 295 Έρμε ίαν σύμφωνον έχοι κατὰ κόσμου ἀταρπόν, και μούνη Κυθέρ εια συνῆ καλῷ Φα έθοντι, δεκτῆρας χρυσοίο και Ἰνδογενοῦς ελέφαντος έργοπόνους δέζει και ζωγραφίης μεδέοντας, εὐφυέας θριγκῶν τε και εὐτυχέας κανονισμῶν 300 κοσμήτας, μάλα τοι πεπονημένα τεχνάζοντας.

Ζῆνα δ' ὅτ' ἀν φαέθοντα βάλη λαμπραυγέτις ἀπτὶς Ἑρμείου, μίγδην τε διαλλάξωσιν ὁρισμούς, φήτορας ἐμφαίνουσι βροτούς σοφίης τε πρατίστους ζηλωτάς, τεύχει τε λόγων νεότητά τε λαμπρὴν

305 γραμματικήν ᾶσκησιν ένὶ στέρνοισιν έχοντας.

<sup>286-289=</sup>IV, 121-124.-290 sq. =IV, 139 sq. -292 sq. =IV, 127 sq. -294-300=IV, 146-152.-301 sq. =IV, 201 sq. -303=IV, 141.-304 sq. =IV, 204 sq.

Μ ή ν η ς δ' αμφίκερω σκολιός δρόμος ήνικ' αν όφθη

"Α φ ε ο ς ἀπτίνεσσι πόλου λοξεύματα βαίνων,
Στίλ βων δ' ἀμφ' αὐτοις ἢ καὶ διάμετρος ὁραθἢ
ζωιδίω κόσμοιο, κακοὺς ληίστορας ἄνδρας
310 καὶ θυρέτρων δεινοὺς ἐπανοἰκτορας ὀθνειάων,
κλεπτῆρας φαύλους νυπτοπλανέας τελέουσιν
οὖτοι φωρηθέντες ἐν ἀλλοτρίοισι μελάθροις
εἰς συνοχὰς ἥξουσι σιδηρήεντά τε δεσμά,
εἰρκτὰς δ' οἰκήσουσι φυλασσόμενοι ἀλύσεσσιν,
ἢ σφαγίοις ξίφεσιν δεδαϊγμένοι ἢ πελέκεσσιν,
ἢ βρόχον ἀγχονόωντα δι' αὐχένος ἐνδήσαντες,
[ἢ διὰ λαιμοτόμου φάρυγος βίον αϊματι λείψει
σφονδυλόεντα τράχηλον ἢ ἰνίον ἀπροτομηθείς]

'Η έλιος δὲ Κρόνοιο καὶ "Αρεος ἀστέρας ἀθρῶν ἀκτινηβολίησι φαεσφόρου Οὐλύμποιο, ναυσιβάτας δείκνυσι καὶ ὕδατος ἴστορας ἄνδρας, πλωτάρχας σκαφέων, οῖ πολλάκι ναυφθορίησιν 325 χείματος ὀρνυμένοιο βίον σώζουσι δι' ᾶλμης νηχόμενοι Μοίρησιν ὑπὸ τρόμον ἐν πελάγεσσιν. παμφαίνων δ' ἀστὴρ κυανοχρώτοιο Κρόνοιο 'Ήε λίου σελάεσσιν ἀν' οὐρανὸν ἢν ἰσόμοιρος, τηνίκα φυομέων βρεφέων γεννήτορα πρῶτον 330 μητέρος εἰς 'Αίδην πέμψει νεκυηπόλος Αίσα, κτήματά τ' ἐκβάλλει πατρώια καὶ μέγαν ὅλβον, καί τε κασιγνήτων θάνατον ὁρόωσι προόντων,

320 πνευμά θ' έὸν λείψουσι πικρᾶς Μοίρας ὑπ' ἀνάγκας.

<sup>306—317—</sup>IV, 478—489. — 318 sq.—IV, 50 sq. — 320—IV, 490.—321—338—IV, 395—413.

ήὲ μογοστοκίη δεδαιγμένη , ἢ ὑπὸ νούσου αίμηρῆσι γυναιξί φύσις κρύφι' ἄλγε' ἔδωκεν.

40 † "Ην Κοόνος ώρονομῆ, Πυρόεις δύνη δὲ καί ἐθύν,
340 † αἴλινος ὅστις ἀνήρ γε βιαιότατον μόρον εξει.

Ε41 'Η ελίφ τετράγωνος "Αρης, Μήνη δέτε Φαίνων,

δούλους ποιήσει καὶ γονέων στερέσει. ἢν δ' ἔτι καὶ Παφίη κατεναντίον "Αρεος ἔλθη,

καλ ταύτην τετράγωνος ίδοι Κρόνος ύψόθεν έστώς, 345 εκ δούλων δούλους τῆδε νόει ξυνέσει.

η Φα έθ ων τετράγωνον ίδοι Κρόνον ηὲ τρίγωνον,

Έρμε ίας δέτ' έφ' ώρονόμου Μήνη τε συν αὐτῷ, εὐτυχὲς ἐσσεϊται τοῦτο θέμ' έκ γενεῆς,

δόξη καὶ πλούτφ καὶ φιλίαις μερόπων. 350 καὶ Ζεὺς ώρονομῶν Πυρόεις δ' ἄμα καὶ τρίτος Έρμῆς

Μήνη δ' έκ συνόδοιο Κοόνον φίλον άγκαλίσαιτο, εὐπρήκτους φέζει καὶ μακαριστοτάτους.

C42 Hν δè K  $\varphi$  ό  $\nu$  ο  $\varsigma$  πα $\varphi$ όδοισιν ἐπ' A  $\varphi$   $\eta$  ο  $\varsigma$  τόπον ἔλθοι,

ψυχρὸς ἐῶν θερμοῖο, μολῶν τόπφ οὐ καλοεργός,
355 ἔσσεται ἀνθρώποις πόλλοῦ κακοῦ αἴτιος οὖτος ΄
λύπας γὰρ στονάχας τε βλάβας τ' ἄξει μερόπεσσιν.
"Α ρης δ' ἐν παρόδοισι κατοπτεύσας Κ ρόν ο ν αἰνὸν ἐσθλὸς ἔφυ · κτήσεις δ' ἀγαθῶν καὶ νἴκος ὀπάζει.

+ Εζοηται δρόμος οὐράνιος ἀπλανῶν τε πλάνων τε.

360 † Λοιπόν μοι Μοῦσαι δότ' ἀείσαι πλείονα τούτων εἰς ἐτέραν βίβλον τῷδε μέτρφ πρὸς ἔπος.

## BIBAION E. [5.]

'Εξ ἀδύτων ἱερῶν βίβλων, βασιλεῦ Πτολεμαῖε, καὶ κρυφίμων στηλῶν, ἃς ἤρατο πάνσοφος Έρμῆς 4 σύμβουλον πινυτῆς σοφίης Ασκληπιὸν εύρῶν, 3 οὐρανίων τ' ἄστρων ἰδίαις ἐχάραξε προνοίαις 5 ἀντιτύπω κηρῷ ἀπομαξάμενος, κεκόμισται ἀνθολόγου μούσης βλύζον δώρημα μελισσῶν, ἤ διὰ νύκτα μέλαιναν ὑπ' οὐρανίων χοροῦ ἄστρων μοιραίοισι μίτοισι λάλον τὸ μάθημα καθεῦρου οὐ γάρ τις τοίης σοφίης ἔτ' ἐμήσατο κῦδος, 10 ἢ μοῦνος Πετόσιρις, ἐμοὶ πολὺ φίλτατος ἀνήρ οὐ βαιὸς κάματος δ' οὖτος, Πτολεμαῖε, πέφυκεν.

'Ανθοώπων γευέσεις, ἃς ἤοαοε μυοίος αίών, ἐκ στομάτων ίερῶν ὁ σοφώτατος εἶπεν Όμηοος χείλεσιν ἀμβροσίοις καλ νεκταρέη διανοίη 15 ,,φύλλα , τὰ μέν τ' ἄνεμος χαμάδις χέει , ἄλλα δέ θ' ῦλη

τηλεδόωσα φύει, ἔαρος δ' ἐπιγίνεται ῶρη ῶς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει, ἡ δ' ἀπολήγει." ,,μοῖραν δ' οὔτινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, οὐ κακόν, οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται." 20 ,,ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; " μύθοις οὐρανίοισι φέρων παρέθηκ' ἀγελαΐα,

ο ,, ακλά ττη μοι τάστα φικός στεκεξάτο σομός;
μύθοις οὐρανίοισι φέρων παρέθηκ' ἀγελαΐα,
χάλκεα χρυσείοισιν, έπεὶ καὶ δόγματα θεῖα
οἶα κόχλω χρυσὸς περικείμενός ἐσθ', ὁ δὲ χρυσὸς
κοσμεῖται κοχλίδεσσιν άλὸς περιπορφυρούσαις.

- 25 † Έν πᾶσιν μύθοις καὶ τῆ ἰδίη διανοίη
   † εἰρηται πραπίδων κάματος εὐσυνθέτφ ἔργφ.
- 28 + Ω ο η ἀκοιβοῦται δὲ βοοτοΐσι τὰ δόγματα θεῖα, 27 + ην δ' ὅρην ψεύση τι, συνεξώλισθεν ᾶπαντα.
  - 1 † 'Αστέρες έπτὰ θεοί μὲν ἀν' οὐρανοῦ ἠέρα πουλύν
- 30 † οῖ ζώνας κατέχουσιν ἄνω τὰς ἐπτὰ πόλοιο,
   † αἰῶνός τε γένος καὶ δίζα φύσεως πολυμόρφου,
   † ζωδιακοῦ κύκλου σφαίρωμ' ἄνα καγχαλόωσιν † εἰν ἰδίοις δρίοις ὑψώμασιν ἠδέ τ' ἐν οἰκοις
  - † Ζεύς, "Αρης, Παφίη, Μήνη, Κρόνος, "Ηλιος, Έρμῆς.-
- 2 35 † ἐν συνόδᾳ, βασιλεῦ, μεγάλους παρέχει βασιλῆας † αὐτίκα δ' ἐν συνόδᾳ Μακεδῶν βασιλεὺς ἐγενήθη, † ὃν πινυταῖς πραπίδεσσιν ὁμοῦ σκήπτροις ἀνέδειξαν

- + καὶ σὸ δέ γ' ἐν συνόδφ, ἀλλ' οὐκ αὐτῆ ἐνὶ ώρη. † Ή έλιος σατράπας μεσσουρανέων ἐπιδείξει. 40 + και στρατιής "Αρης ήγήτορας οίς ένι οίκοις, † έν δ' Αρεως οίκοις καὶ Ζε ν ς ἀπέφηνε δικαστάς. † καλ τούτων δὲ ἕκαστος, ὅτ' ἄν ἐ π ί κ ε ν τ ο α τὰ
  - † ην δ' ατόνως λεύσειε, συνεξώλισθεν απαντα.
- 'Ως οτ' αν έν μεγάλοις τοῖς σχήμασι καλ ο ν άθρήση 45 άστηρ άργαλέος, ύπο βασκάνω όμματι θραύει. οῦτως ἀογαλέοις ἀστὴο καλὸς ὅμματ' ἐποίσει η τετράγωνος έων τοις σχήμασιν η διάμετρος.
- 'Αντολίην ζητών καλ την φάσιν εν συναφησιν, υυπτερινου δείμαινε Κοόνον καλ έφου "Αρηα" 50 ἀρχα ὶ γὰρ τούτφ πάμπαν τελέθουσιν ἀηδεζς. ώς πυρός αίθομένου στυγεραί φλόγες είσιν έν ύλη λάβο' έπιγινομένου καλ σβέννυται εὐθὺ παρ' ἀκμήν,

ην δ' εσίδη Παφίην, ού μαίνεται, άλλα κενούται. τοῦ δὲ Κρόνου τάρβει αἰεὶ κατὰ πάντα τελευτήν 55 ψυχρὸς γάρ τε πέλει

τηδε Κρόνοιο βολή καλ πήγνυται αιεί οψιμος εί δ' αμφω δι' έριν περί κέντρον έωσιν, ένθ' άκαταστασίαι καὶ πῆμ' έπὶ πήματι δεινῷ. ην στείχωσι.δ' όμο ῦ συνόδοις η είς ενα χώρον, εύχρασίη χαίρουσι καὶ οὐκέτι δῆριν ἔγουσιν. 60 θερμότατος γαρ έων ψυχοώ άνακίοναται "Αρης, ψυχροτάτη δε Κρόνοιο βολή ύποθάλπεται "Αρει.

### 102 ΜΑΝΕΘΩΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

- 5 Μειλίχιος Κοονίδης κατὰ πάντα Κοόν φ συνοδεύων σύν τ' ἄστροις πᾶσιν, πλην Ήελίου κακοεργοῦ, σὺν κείνφ γὰρ ἐων λύει πατρωίον οἶκον 65 καὶ φυγάδας τεύχει καὶ ἐνὶ ξενίησιν ἀλήτας.
- 6 'Η έλιος Παφίη κοινούμενός έστι κάκιστος ξῆλον, δυσγαμίην, έγκλήματα, ὕβριν, ἀνάγκην, καὶ ψόγον ἐν λέκτροις, ἀσχήμονά τ' ἀλλοπρόσαλλον
- 7 Καὶ δύνων Κοονίδης ἢ καὶ ὑπόγειος ὑπάρχων
- 70 λαμπροτέρας πρήξεις είν άλλο δαποτσι τόποισιν, εὐπορίην δηλοτ τε καὶ ὀψίτυχόν τινα πίστιν.
  - 8 "Ην δ' έσορῆ Στίλβοντ' "Αρης έπὶ τέρματος αίης, 
    δησαυρούς έπέδειξε, καὶ έκ χθονὸς ὅλβον ἔδωκεν.
- 9 "Αστοργος θυμοϊσιν ἀεὶ όλο ώτα τος "Αρης 75 μη καθορών Κρονίδην, μηδ' εὐπλόκαμον Κυθέρειαν.
- 10 Ούτος γὰρ κακός ἐστιν, ὅταν δ' ἐπίκεντρος ὁδεύων ὅσσ' ἀνέχων λεύσση καταλαμπομένην 'Αφροδίτην,
- 11 Πᾶς ἀστὴο πέλετ' ἦε παν ή με ο ος ἦε πον η ο ος ἐν γενεῆ · φαῦλος δ' ὅτε οἱ παλίνοσος ἐπαχθεὶς 80 εἰς ἰδίην χώρην αὐτὸς κατ' ἐπέμβασιν ἔλθοι.

12 'Αργαλέων ἄστρων δυνατῶς γίγνωσκε τὰ δῶρα.

- 13 εν δε τεκνοισι μόνοις άγνωμονες είσι δοτ η ο ες τα και διδόασι γονην ίδε πενθιμον όμμασι δάκου.
- 1V. 14 "Αρης καὶ Στίλβων, σύμφωνα τὰ κέντρα λαχόντες,
- 85 ύψηλούς, δρήστας, μεγαλόφουνας ήδε βιαίους, πταίοντας τόλμη και σφαλλομένους έπι δόξη ήτοι γὰο κολάσει συνελαυνόμενοι βεβάρηνται, ἢ ἀλόγους μέμψεις ὑπενεγκάμενοι πεπάτηνται, ἡε πάτοην φεύγουσι διωκόμενοι παρ' ἔκαστα.
- 90 ἢν δὲ Κ οόν ος τούτφ τῷ σχήματι μάρτυς ἐπέλθη, τὸν δοησμὸν λύσας δόξαν παλίνορσον ἔδωκεν, καὶ χειμῶνι πικοῷ γλυκερὴν ἐπέχευε γαλήνην.
- 15 Έρμε l ας κακότεχνος όμοῦ καὶ πυρβόλος "Αρης, η δύνοντες όμοῦ η καὶ ὑπόγειοι ἐόντες,
- 96 όλβφ γὰς πίσυνοι καὶ τεύχεσι θωςηχθέντες
- 95 ελπίσιν ἀπλήστοις μεγάλας ἀρχὰς μελετῶσιν · 97 οὐρανίοις δ' ἄστροις μέγ' ἀειρόμενοι ἀτῶνται ,
- 97 οὐρανίοις δ΄ ἄστροις μέγ΄ αειφόμενοι άτωνται, ήδ' ἄστρων ψαύσαντες έὴν διὰ πίστιν ἄπιστον οὐρανίησι βολαϊς ὡς ἀστέρες ἄφνω ἔλαμψαν, οὐρανίησι βολαϊς ὡς ἀστέρες ἤλθον ὑπ' ὄρφνην.
- 16 Καὶ Παφίη δύνουσα κακή, ὡς λοίγιος Αρης του άλλ' ὁ μὲν ἀλγύνει ψυχὴν καὶ σῶμα βρότειον, ἡ Παφίη δὲ πικρὴ καὶ βάσκανός ἐστ' ἐπὶ λέκτροις.

#### 104 ΜΑΝΕΘΩΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

- 17 Έρ μ ῆς καὶ Πα φ ί η ίδίαις μοίρησι ταπεινοί ξυρομένους πεφαλάς μίμους ὅχλοισι γελοίων
- 18 Οὐ καλός ἐστιν "Α ο η ς καὶ ἐπεμβαίνων 'Α φ ο ο δίτη."
- 106 ζήλους γὰρ τεύχει φοβερούς, καὶ φάρμακα δεινά, καὶ κρύφιμα στομάχων ἀλγήματα καὶ νόσον ἄρθρων.
  - 19 "Ημερός ἐστιν "Αρης ἐπὶ τὸν Δία πάντοτ' ἄπεντρος.
- 20 Αὐξιφαής δ' άγαθή κατὰ πάντα πέφυπε Σε-. λήνη,
- 110 ην φεύγου σα Κοόνον ἐπὶ τὸν Δία πρῶτον ἵκηται καὶ λείπου σα καλή, ὁπότ' ἄν Παφίη συνοδεύη μετον δ' η μετζον με στη πρὸς "Αρη ακακίστη. Πλησιφαής Μήνη ἐπὶ τὸν Κρόνον ἐσεὶν ἀρί-

στη· πλοῦτον γὰρ πουλὺν παρέχει, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ δόξη.

- 21 Πλησι φα ής δ' ἀκτίσιν ἀποροείουσα Κοόνοιο 116 ψυχαϊς πλαζομένους, έξισταμένους διανοίης, σαρκῶν ἐξ ἰδίων ἀπογευομένους, ἱεροῖσιν θυμῷ μορμύροντας ἐπίψογον εἰς νόσου ὀργήν, βωμολόχους θ' ἱερεῖς, τιμαῖς θείησι προφήτας.
- 22 'H έλιον Μήνη ὁπότ' ἂν συναφῆσι καθεύροι,
  121 ἀρχῆσιν πλοῦτον παρέχει πενίην ἐπάγουσα ΄
  οὐκ ἰδικὴν γὰρ ἔχει φάσιν ἡ θεός, ἀλλά τιν' αὐγὴν χείρον' ἀπ' 'Ηελίοιο δανείζεται, οὐ μόνιμον φῶς ΄
  Μήνη δ' ὡς σχομένη περ ἀπώλεσεν, ὅσσον ἕλησιν,

- 125 οῦτω καὶ πλούτφ πενίην ἐπέθηκε φέρουσα, ἀντιτύπφ νεμέσει ἀποδωκαμένη τὸ δάνειον.
- 23 Σύνδεσμος Μήνης όλο ώτα τός έστι βροτοίσιν κην λύση δε φάσιν τὰ τελέσματά γ', οὖτος ἔφυσεν πτωχόν, χερνήτην ταλαπείριον ἠδέ τ' ἀλήτην.
- 135 μιμηλάς τέχνας, καμάτους πυρὸς ἠδὲ σιδήρου ·
  καὶ Παφίη διάμετρος Αρης οὐ σώφρονα μοιχόν.
- 26 Εί δ' "Α ο η ν ὑπόγειον ἔχων φαίνοιτό τις ἀνήο, 145 και σὺν τῷδε γένοιτο ἰοβλέφαρος Κυθέ ο εια, καλοβάτην σχοίνοισί τ' ἔπ' ἠερόφοιτον ἔθηκαν, "Ικαρον αἰθέριον πτερύγων δίχα και δίχα κηροῦ ἢν δ' ἐσίδη Τιτὰν φαέθων, ἔπὶ γαῖαν ἀφῆκαν.

27 "Ην δ' εῦρης Μήνην αίεὶ δύνουσαν ἐφ' ὑγροῖς, 150 πρὸς Κρόνον ἐρχομένην ἢ δύνουσαν τὰ βόρεια, ἄνθρωποι θύνουσαν ὁρῶνται ναυτίλοι ὑγρήν, ὧν ὁδός ἐστιν ὕδωρ, οί δ' ἀστέρες εἰσὶν ὁδηγοί, ἡνίοχοι δ' ἄνεμοι, καὶ κύματα μακρὰ κέλευθα. ἢν δ' ἐσίδης ζώοις ἐν ὀλισθηροίσιτὰ κέντρα,

155 Καρκίνω, 'Υδροχόω ήδ' Ίχθύσι τοῖσιν ἀφώνοις, δύνοντας καθ' ὕδωρ δεσμευομένους θ' ὑπὸ μαζων

κυανέφ πελάγει δ' ύπονήχεται, ήύτε δελφίν, σφόγγους έκ βυθίων πουλυτοήτους άνερευνών.

28 Έν δ' ιδίοις οὔσης Παφίης ᾶμα Έ ο μά ων ι,
160 ἢ τοητοίς καλάμοις ὑπὸ πνεύμασιν ἄσμα μελφόεῖ,
ἢ νομίφ σύοιγγι φίλην κεφαλὴν ἐπισείει,
ἄλλω δ' ἐκ στομάτων κελαδεί μυκήματα σάλπιγξ,
ὧ δ' ἄσει κίθαρις νευρένδετος ἐν παλάμησιν,
ἄλλω δ' άρμονίην χαλκώματα πληκτὰ παρέξει.

165 ἀλλ' ὅτ' αν ἡ Πα φίη Ἑ ο μῆ στείχουσα συνοικῆ, Ἑρμείαο τόποισιν ἀγαλλομένη, ἐπὶ χώρη αἰόλλειν μορφὰς ἢ χρώμασι τῆδέ γ' ἔδωκεν ἢ πολλοισι μίτοις ἢ πλάσμασιν ἢ ποτε κηρῷ. ἢν δ' ἐπάνω φέρεται μετὰ Ἡ ελίοιο Σελήνη,

ην δε Σεληναίη υψωμ' άνιουσα συν Έρμη αυξιφαής κατίδοι κλυτον Ήλιον Άκεανίτην,

175 ίξῷ χρησαμένην τέχνην καλάμοις τ' ἀναφαίνει, καὶ ταύτην ἰρηξ ἀκύπτερος οὔ ποτε λείπει.

"Αρεαδ' εἰ γνοίης ἀκρονύκτιον ὀβριμοεργόν,

"Α ο ε α δ' εί γνοίης άκοονύκτιον όβοιμοεογόν, καὶ σὺν τῷδε Κοόνον τε καὶ Έο μείην παρεόντα, ἀράμενοι παλάμαις ὑπὸ τύμπανα φάσγανον ὀξὺ 180 μιμοῦνται δυσαγῆ Κυβελήιον ἔνθεον "Αττιν.

ην δ' "Αρης ζώοις έπι φωλεύουσι τὰ κέντρα ξυνὰ Ζηνι λαχών κατίδη Κρόνο ν ὄνδ' ὑπόγειον, διζοτόμους τεύχει, παραβαλλομένους, ἐπαοιδούς, ζητοῦντας θάνατον κακοδαίμονα και μόρον αὔτως

185 ἀσπίδος αἰνομανοῦς πλατυαύχενος, ἠδ' ἄρ' ἐχίδνης διψάδος αἰμοβόρου φοβερὸν θάνατον προκαλοῦντας, Τανταλικῆ κολάσει ὑπὸ γαμφηλῆσιν ὀδοῦσιν ἰὸν ἐρευγομένης ἐπιδίψιον ἄσθματι δεινῷ.

εί δ' αὖξουσα τύχη μεσσουρανέουσα Σελήν η 190 καὶ διάμετρος "Αρης σύν τ' Ήελί φ ὑπόγειος, φρυγομένων σαρκῶν ὑποτήκεται ἔμπυρος ἀνήρ. καὶ δύνων Πυρόεις, ὁπότ' ἂν Κρόνος ὡρονο-

μήση,

σαρχοβόροις θηρσίν παρέχει γεννώμενον ἄνδρα·
ἢ γὰρ ὑὸς καπρίοιο ὑπέστη λευκὸν ὀδόντα,

195 ἢ γναμπτοί σφ' ὅνυχες λαιμὸν διόρυξαν ὅρεσσιν
πορδάλιος στικτῆς ἡὲ βλοσυροίο λέοντος.
ἡνίκα δ' ἡ βασίλεια μέση συνέχοιτο Σελήνη
"Αρ εος ἡδὲ Κρόνου συλλαμπομένη ἰσόμοιρος,
τῷ μὲν ἔδωκε βρόχον, τῷ δ' αὖ βυθόν, ὧ δὲ μελά-

θρων

200 πολλάκις ἢ πτώσεις ἢ χώματα προσκυλίσασα κληίδων ἀπέρηξε βίη συνθλωμένω ὀστᾶ.

29 † Μη λαθέτω σε Κοόνος ἰσομοιρήσας 'Αφοοδίτη,

† τέχνφ μεν τεύχων Πελοπήιον ής Θυέστην,

+ ή καὶ είς ἄλλην ἀσεβῆ υίὸν Ἰοκάστην,

205 † πολλάκι δὲ προγόνους καὶ μητουιῆσιν ἔμιξεν,

† ήδε κασιγνήτοις έπάγει ομογάστριον εὐνήν.

#### ΜΑΝΕΘΩΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

108

† ἐνθάδε μοι, βασιλεῦ, τῷ σχήματι γίγνεο μάρτυς, † γνωρίζων γενεῆ τοὺς ᾿Αρσινόης ὑμεναίους.

30 Χαίφειτοι Τιτὰν μὲν ἐπ' ἀ φσενικο ἔσιτόποισιν, 210 γήθει δ' αὖ Μήν η πάλι θηλυτέροι σιν ἐν οἴκοις. εἰ δ' ἄ μ φ ω τούτους ἐνὶ θηλυτέροι σι καθεύροις.

εὐνοῦχον σὺ νόει ταλαπείριον ἦὲ πίναιδον, ίστοις, ἦλαπάταις μιμούμενον ἔργα γυναιπῶν. εἰ δὲ γ υ ν α τπα λάβοις εἰν ἀ ρ σ ε ν ι π ο τ σ ι ν ἔχουσαν 215 Μήνην Ἡέλιόν τε, νόει τὸ σχῆμ' ὅ τι δηλοτ' ἀνδρῶν ἔργα τέλεσσε γυναιξὶ συνευνάζουσα.

- 31 Νυκτερινός δε Κρόνος όπόταν υπόγειος υπάρχη, και δε τ'. Αρην εσίδοις γε μεσουρανέοντα ανωθεν, απλώσας παλάμησιν επί ξύλου υψόθι σωμα 220 οίωνοισι βορην επανιπταμένοις επέδειξεν, μοίρης νευροτόμου εσφιγμένος ακρα σιδήρφ.
  - 32 † Την Μήνην σκέπτου, εί Τιτηνος ένλο οίκω, † κην εύρης τούτον φωλευόμενον διάμετρον, † καλ φυγάδας συ νόει καλ άτιμήτους δια πάντων.
- 33 Αὐξιφαὴς Μήνη θερμὸν διάμετρον Αρηα
  226 ἢν προφύγη, λίην ψυχρήν τ' ἀκτίνα Κρόνοιο,
  Ζεὺς δὲ τρίγωνος ἔη ἐν σχήματι τῷδέ γε μάρτυς,
  τὸν βίον αὐτὸς ἔχων ἢ καὶ καθορῶν διάμετρος,
  ἡλικίη μὲν πρῶτα μέγαν, περιμήκεα θῆκεν,
  230 ὀφθαλμοίσι χαρωπὸν ἰδ' ὀφρύσιν εὖ ἀραρυίαις,
  [μηχανικὸν σὺ νόει τε πολύτροπον ἢ πολύτλητον,]

[οίκον μεν φθείουτα πατρώιον, ήδέ τ' ἄλιτρόν, δς σκεδάσας ὅλβον πενίην δαπάνησι διώκει,]

τὴν δ' ἰδίην ἀχμὴν φιλέοντι δίδωσιν ἐραστῆ,

235 τὴν δ' ἄλλου ὥρην αὐτὸς ποθέων ἀγαπήσει,

ξηλώσει δούλην δ', ἢ ψάλτριαν, ἢ πολύκοινὸν,

ἐχθροὺς δ' ἐκπτώσσει, τοῖς κρείττοσιν ἀντιφερίζων,

καὶ πάτρης είξει, ἠδ' ἐν ξείνῃ διατρίψει,

καὶ πλαστῆσι γραφαῖς ἀπελαύνεται ἄλλοσε γαίης

240 εἰς στεινὸν ζωῆς λύπης μέτα, ταῖς ἐπὶ τέχναις

ἀλλοτρίαις τε γραφαῖς ἐπιτέρπεται, ἢ δίχα λύπης

εὐτραπέλοισι γραφαῖς τερπνὸν βίστον διοδεύει.

35 Σκο οπίος, Αιγόκε ο ως καλ Κα ο κίνος ήδ' ἄς οί Ἰχθῦς ἐκ φολίδων πολλῶν συγκείμενοί είσι τὸ σῶμα, καλ λεπίδων πολλῶν λεπτῶν δ' ἄμα καλ πολυχοώ-

μων:

έν τούτοισι τυχών Πο έσ βυς καλ λοίγιος Αο ης
250 καλ Μήν η κεραή καλ γλαυκιόωσα Κυθή ο η
ψώρην καλ λέπρην, άλφούς, λειχῆνας ἔτευξαν.
κεντρωθελς δ' Αο ης ήν πως φάίνοιτο σὺν Έρμ ῆ
Ἡ ελίου οἰκφ καθορώμενος, ἐχθρὸς ἐπ' ἐχθρῷ,
ὀφθαλμὸν βλάπτει, εί μέν θ' ἕνα φωσφόρον ἀθροῖ.
255 εἰ δ' ἄμφω κατίδοιτ', ἀλαὸν καλ πηρὸν ἔθηκεν.

36 Εἰ δ' ἀγαθὸς σωτὴρ φαεσίμβροτος οὐράνιος Ζεὺς αὐξιφαοῦς Μήνης ὑποδέξεται ἱερὸν ὅμμα, ἀρχῆ καὶ πίστει καὶ τιμαίς ἐστεφάνωσεν, εἵμασι πορφυρέοις τε φέρει κοσμούμενον ἄνδρα.

- 37 Ὁ Κοόνος Έρμε ι αν κατέχων Κριοῦ ἐνὶ οἰκω, 261 ἢν Μήνην ἐσίδη ῦψωμ' ἀνιοῦσαν ἑαυτῆς, ώρονόμου τε κρατῆσι, βραβεὺς τοῦ πνεύματος αὐτός, τραυλὸν ἐνὶ γλώσση, ἀχαρίστατον εἶδος ἔχοντα, ταις ἀκοῆσι βαρὺν καὶ τοῖς ποσὶν ἡδὲ καὶ ἄρθροις, 265 [ἀστρολόγον πινυτὸν καὶ ξήτορα καὶ φιλόμουσον, δυθμοῖς καὶ μέτρων ποιήμασιν εὕστοχον ἄνδρα, σχήμασιν εὐθαρσῆ καὶ χρώμασιν ἀπρονόητον,] [πουλύγαμον, τέκνοισιν ἐπώδυνον ἡδὲ πολύτλαν,] εὔμουσον, λιγυρόν, φιλοπαίγμονα τῆ διανοίη, 270 [οῦ πόρος ἐστὶ φύσις, ἡ δ' αὖ φύσις ἐστὶν ὁ δαίμων, καὶ σοφίησι λόγων φυσικῶν βίστον μεθοδεύων,] ζωῆς καὶ μούσης εὐσύνθετον είς τὸ νοῆσαι ἀνθολόγοισι τροφαϊς ἡδ' εἰν ἰδίησι μελίσσαις.
- 38 Εὐσφυρος Έρμε (ης ἢν Ζην ὶ μόνω συνοδεύη, 275 εὕπορος ἀκριβής τε φύσει, κυκλῶν τὸ νόμισμα σμικρολόγος γὰρ ἐῶν πολλοῖσι τόκοις ἀναβαίνει, φειδωλός, ψηφών τε φιλάργυρος ἠδὲ δανειστής. ἐν δὲ τρίταις χώρησιν ἀφ' ὡρονόμοιο τυχήσας ἀγρευτῆρι λίνω ἀνεφέλκεται ἐξ ἁλὸς ἰχθύν. 280 εἰ δ' ᾿Αρην ἐσίδοις θυμούμενον ἐκ διαμέτρου, καὶ δολίοισι βρόγοις ὀρεσίτροφα πάντα κυνηγεϊ.
- 39 "Ην Παφίην εύρης περιπλεξαμένην τον" Αρηα, μοιχούς και λάγνους και παντοπαθείς έποίησεν.

<sup>40</sup> Έν Πα φίης οίκοις ὁ Ζε ὺς ἐπίδοξος ὑπάρχει, 285 καί ὁ' οὕτως παρέχει, ἢν καὶ ἐπίδοξα τὰ φῶτα ΄ ΙΥ [ἀφνειοί, μεγάλοι, περικαλλέες, ὅμμασι γαῦροι, λευκοί, καὶ ξανθοΐσιν ἐπαντέλλοντες ἰούλοις, εὐπρόσιτοι, γλυκεροί, σοβαροί, χαρίεντες ἀοιδοί,

εὖθικτοι, πινυτοί, εὐσχήμονες, ἀρχικυνηγοί, 290 οὐχὶ μόνον ζώων θηρήτορες, ἀλλὰ γυναικών, δισσολόγοι, δίγαμοι, δίγονοί θ' αμα καὶ διπολίται. φαινόμενοι πᾶσιν μακαριζόμενοί τε.] † καὶ πάτρη γαίρουσι, καὶ ἐν ξείνοισι βιοῦσιν . + τιμώνται συνεχώς ήδ' έξ άλόχων άγαπώνται. 295 † αὐχοῦσιν στεφάνοις, φιλίαις γήθουσιν ἀνάκτων. + μαρτυρίαις δόξησί τ' άγαλλόμενοι σελαγεύνται, + πενθερικοῖς θαλάμοισι διωκόμενοι καθορώνται, + η πλοπίμως φθείρουσι λέχη ίδίων συνεφήβων. [κάν ἄστει φαίνονται, ίδ' έν στρατιήσιν δρώνται.] "Ην δέτ' έχη σύνδεσμον έπ' 'Η έλιόν ποτε Μήνη. 301 έχ πενίης πλουτεί τε καί είς πενίην άνακάμπτει: δόξαν έχει τέχνης Εκατησίου είνεκα κέρδους, καὶ μαγική συνέσει πέπιθεν τὰ πνεύματα φεύγειν, καί κουφίμαις βίβλοις έπαγαλλόμενος περιείργει. 305 πίστεις μεν παρέχει σοβαραίς μεγάλησι γυναιξίν, έκ δὲ τύχης μικοῆς ἐπὶ μείζονα πίστιν ὁδεύει. κην εύρη Μήνη μετά την λύσιν άστέρας έσθλούς. 309 σιτοδόται, κτίσται, μή φειδόμενοι φιλοτίμως 308 ὄλβον καλ πλοῦτον καλ χρήματα χρυσοφορητά 310 είς βυθόν, είς ἀνέμους διαπαιζόμενοι δαπανώσιν, καιροϊσιν πάμπαν, τὸ πλέον δὲ περισσὰ διδόντες λείπονται πάντων έλεούμενοι οὐδὲν ἔχοντες.

καλ πόρνας ὁ Κρόνος ἀσχήμονα ἔργα τελούσας,

<sup>42</sup> Τὰς αὐτὰς δυνάμεις εἰτ' ἀνδράσιν εἰτε γυναιξὶν σκεπτόμενος προλέγω, ὥρη δὲ φύσιν διορίζει:
315 ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω τοῖς σχήμασι καὶ τὰ γυναικῶν. σώφρονας ἡ Παφίη οἰκοις ἰδίοις, μετὰ Ζηνὸς εὐμόρφους, πινυτάς τ', ἢν καὶ Στίλβοντα καθεύρη:

ἐν διθύροις αἰεί τε προϊσταμένας ἀναφανδόν.

320 τετ ράπο σιν ζώοισιν εἰ ἢ στείχουσα Σελήνη, εἰ καὶ τὴν ῶρην ἐν τετραπόδεσσι καθεύροις, ἀρρήτοις ἔργοισι μιαίνεται, ἤύτ' ἐπ' ἔργοις ἐκ στομάτων αἰσχροῖς διαβαλλομένη κακοφήμως. εἰ δ' "Αρης ἤοῦς γε μεσουρανέοιτο, λογίζου, 325 ἢ πολλοῖς μήτηρ ἐπὶ δάκρυσιν ἔστεν' ἄτεκνος. εἰ δὲ Κρόνος Παφίην ἰδίοις οἰκοισι καθεύροι, κἢν φάσκη τίκτειν ἐκ νηδύος, οὔ ποτε τίκτει, ψευδομένη δ' ώδινας ἀνώδυνός ἐστιν ᾶτεκνος, ἀλλοτρίην τε γονὴν ὑποβαλλομένη κακοτέχνως 330 καὶ κλίνασα δέμας στείρα λοχός ἐστ' ἐπὶ κλίνης, καὶ πλαστὴ μήτηρ ἐσκήψατο τὴν φάσιν ἀγνῶς.

1V 43 "Α ρεα καὶ Παφίην συναφαϊς ευρουσα Σελήνη 
'Η ελίοιο τόποις ἢ καὶ Στίλβοντος ἐν οἴκοις, 
ἢν διάμετρον ἔχη δνοφερὴν ἀκτινα Κρόνοιο, 
335 ἰσχνὴν καὶ λυπρήν, κακοπρήγμονα καὶ κακόβουλον, 
αὐστηρήν, προπετῆ, πολυπρήγμονα, βάσκανον αἰεί, 
εὕκνιστου, πρόλαλον καὶ βληχρὴν καὶ φιλόνεικον, 
λυσσάδα, ζηλότυπον καὶ ἀγνώμονα καὶ περίεργον, 
πῆμα λυγρῷ γαμέτη συναλιζόμενον κακοήθες ·
340 ἀλλ' ὑπὸ τῆς Παφίης ἀμβλυνομένη μεταβάλλει.

# ΕΚ ΤΩΝ ΔΩΡΟΘΕΟΥ.

Ήφαιστίωνος τοῦ Θηβαίου ἐκ τοῦ πρώτου περὶ τῶν παταργῶν: ἐκ τῶν Δωροθέου.

#### Κοιός.

'Αρχαίη Βαβυλών Τυρίου Βήλοιο πόλισμα, ύστατα δ' 'Αρραβίης, γείτων χθονός Αἰγύπτοιο.

Ταῦρος.

Θηρί δ' ὑπέστρωται κλίμα Μηδικον Αρραβίη τε, ήδε και εὐβώλοιο καλον πέδον Αιγύπτοιο.

#### Δίδυμοι.

5 Εστι δε φωνη εν κλίμα Καππαδοκών ύπο τώδε, ηδέ τε Περραιβών καὶ Φοινίκων θεοτεύκτων.

#### Καρκίνος.

Τῷ δ' ὖπο Θοηίκων τε καὶ Αἰδιόπων κλίμα κείται.

### Aśwy.

Τῷ δ' ὑπόκειδ' Ἑλλὰς Φουγίη δ' ἅμα καὶ στόμα Πόντου. Παρθένος.

Τῆ δ' ῦπο πᾶσα Ῥόδος καὶ Κυκλάδες ἄμμιγα νῆσοι, 10 καὶ δουὸς ώγυγίης ἄκο ᾿Αρκάδες ἄνδρες ἔδοντες. καὶ βαθυδινήταο μέγας δόος 'Ωκεανοίο. καὶ κλίμ' 'Αχαιικὸν ἔσκε Λακωνίδος ήδε Λακώνων.

### Ζυγός.

κλίμα Κυρήνης ύπὸ χηλαῖς, Ίταλίη γώρη τε πέλει πλάστιγγας ὑπ' αὐτάς. MANETHO.

Σποοπίος.

ύπὸ δ' αὐτῷ ἔπλετο πᾶσα 15 \* Καργηδών Τυρίης Διδούς υπο δωμηθείσα, "Αμμωνος Λιβύη, σύν τ' οίδματι Σικελίη νθών. Τοξότης.

"Εστρωται δ'· ὑπὸ τῷδε βαθυπλούτων κλίμα Γάλλων. καλ Κρήτη Κρονίδαο Διὸς τροφός, ήχί τε μύστης 20 άρπανίμης ύμέναιος έφυ κρατερής Εύρώπης τῶ δ' ὖπο Κιμμερίη τέταται χθών ἡ πανέρημος.

Έν των τοῦ αὐτοῦ Δωροθέου περί όρίων.

Κοιός.

"Εξ δ' δρίων έπέχει μοίρας Φαέθων ένὶ τούτφ τὰς πρώτας, μετέπειτα δ' ἴσας λάχεν ἡ Κυθέρεια, όπτω δε Στίλβων τρίτατος, Πυρόεις δέ τε πέντε 25 τὰς δ' ὑπολειπομένας ἔλαγεν Φαίνων ἴσα Θούρω.

Tañooc.

Όπτω δ' Ελλαγε τὰς πρώτας μοίρας Κυθέρεια έν τούτφ · Στίλβων δε μετ' αὐτὴν ἔλλαχε μοίρας δὶς τρείς, καὶ Φαέθων ἔλαχ' ὀκτώ, πέντε δὲ Φαίνων τας δ' υπολειπομένας έλαγεν Πυρόεις μετα τούσδε.

Δίδυμοι.

30 Στίλβων έν τούτω προτέρας ξε έλλαχε μοίρας, τας δ' Ισας Φαέθων, τριτάτη Παφίη λάχε πέντε, έπτὰ δὲ δοῦρος Αρης, ξξ δ' αὖ Φαίνων μετέπειτα. Kaonlvoc.

Έπτὰ δὲ τὰς προτέρας ὁρίων μοίρας λάχε Θοῦρος έν τούτφ, μετέπειτα καί ξξ λάχεν ή Κυθέρεια,

35 τὰς δ' ἴσας Έρμης, φαέθων Ζεὺς έπτὰ μετ' αὐτόν, δίς δὲ δύω πυμάτας ἔλαχε Κρόνος ἀγκυλομήτης.

Aśmu.

"Εξ δ' ἐπέχει Φαέθων προτέρας μοίρας ἐνὶ τούτω,

πέντε δ' έχει Παφίη · Φαίνων δ' έχει έπτὰ μετ' αὐτήν, εξ δ' έχει Έρμείας, πυμάτας δ' εξ έλλαχεν" Αρης.

### Παρθένος.

40 Έπτὰ δὲ τὰς προτέρας ελαχε Στίλβων πάλι ταύτης, καὶ δέκα Κύπρις έχει μοίρας, Φαέθων δὲ μετ΄ αὐτὴν τέσσαρας, έπτὰ δ' "Αρης" πυμάτας δύο δ' ελλαχε Φαίνων.

### Zvyós.

"Εξ δ' ὁρίων μοίρας ελαχεν Φαίνων ενλ τούτω, ὀπτω δε στίλβων ἀστηρ μέγας Έρμάωνος, 45 επτα δε Ζευς φαέθων, Παφίη δ' ἴσας λάχεν έπτά · τὰς δ' ὑπολειπομένας δισσὰς λάχεν "Αρεος ἀστήρ.

#### Σκοοπίος.

. Έπτὰ δέ τοι μοίρας δρίων Πυρόεις λάχε τούτου, τέσσαρας αὖ Παφίη, ὀκτὼ Στίλβων, μετέπειτα πέντε Ζεὺς φαέθων, πυμάτας δ' ξξ Ελλαχε Φαίνων.

### Τοξότης.

50 Δώδεκα δὲ προτέρας Φαέθων μοίρας λάχε τούτου, πέντε δέ τοι Παφίη· τρίτατος στίλβων μετὰ τούσδε · τέσσαρας Έρμείας ἔλαχεν, Φαίνων δέ τε πέντε· τὰς δ' ὑπολειπομένας "Αρης λάχε δὶς δύο μοίρας.

## Αλγόπερως.

Έπτὰ δὲ τὰς πρώτας ἔλαχε Στίλβων πάλι μοίρας, 55 έπτὰ δέ τοι Φαέθων, δὶς τέσσαρας ἡ Κυθέρεια, Φαίνων δὶς δύ' ἔχει, πυμάτας δ' "Αρης ἴσα τούτφ.

### 'Τδροχόος.

Έπτὰ δὲ τὰς προτέρας Έρμῆς λάχεν εἶτα μετ' αὐτὸν Εξ μοίρας Κύπρις Φαέθων μετέπειτα λάχ' έπτά, πέντε δὲ θοῦρος "Αρης, πυμάτας δὲ Κρόνος λάχε πέντε.

## Ίχθύες.

60 Δώδεκα δὲ προτέρας μοίρας λάχε Κύπρις ἁπάσας,

δὶς δὲ δύω Φαέθων, Στίλβων τρεῖς, ἐννέα Θοῦρος·
τὰς δ' ὑπολειπομένας δισσὰς Φαίνων λάχε μοίρας.

## Δωροθέου περί τριγώνων.

Κριὸς χαιτήεις τε Λέων τόξοιό τε 'Ρυτὴρ ἤματος Ἡελίοιο, Διὸς δέ τε νυκτὸς ἔασιν 65 ἀλλάγδην \* αἰνὸς δὲ Κρόνος τριτάτην λάχεν αἶσαν Ταύρου \* Παρθενικῆς δὲ καὶ Δἰγόκερω κρατέουσα ἤματος ᾿Αποργενής , νυκτὸς δὲ τε δῖα Σελήνη.

Ταύρου \* Παρθενικής δε και Αιγόκερω κρατέουσιν ήματος Αφρογενής, νυκτός δε τε δια Σελήνη, και τρίτατος μετά τοισι θεός πολέμοισιν άνάσσων εν δε νυ Παρθενική Μαίης προσλάμβανε κούρον.

70 ἐν Διδύμοις Ζυγῷ τε καὶ Ὑδροχόῷ κρυόεντι ἡμάτιος Φαίνων, ἀτὰρ ἔννυχος ᾿Αργειφόντης τούτων δ' ὑστατίην Κρονίδης μοιρήσατο τάξιν. Καρκίνον αὐτε λάχεν καὶ Σκορπίον ἠδέ τε λοίσθους Ἰχθύας ἡματίη Κύπρις. Πυρόεις δέ τε νυκτός,
 75 καὶ μετὰ τοὺς έλικῶπις ἔχει βασίλισσα Σελήνη.

Τοῦ αὐτοῦ ἐν οἶς χαίρουσι τόποις οἱ ἀστέρες.
Αἰρετοὶ ἐκ τούτων μᾶλλον Κρόνος εἰν Ὑδροχῆ,
Ζεὺς δ' ἐνὶ Τοξευτῆ, καὶ Σκορπίω ἢδεται ᾿Αρης ΄
Κύπρις δ' ἐν Ταύρω γάνυται νόον, ἐν δέ νυ Κούρη Ἑρμείας · εἶς δ' ἔστι δόμος φωστῆρος ἐκάστου.

# Τοῦ αὐτοῦ περι ὑψωμάτων.

80 Ἡέλιος Κριοτο κατ' ἐννέα καὶ δέκα μοίρας ὑψοῦται, Μήνη δὲ περὶ τριτάτην Ταύροιο, εἰκοστῆ δὲ μιῆ Ζυγοῦ Κρόνος · Αἰγίοχος δὲ Καρκίνου ἐν δεκαπέντε, καθ' ἐβδομάδας δὲ τετάρτας ἤλης Αἰγόκερω, περὶ δ' ἐννέα τρισσάκι Κύπρις

85 Ίχθύσι, Παρθενικής δε τρίτην κατά πεντάδα Έρμης αί δε ταπεινώσεις ύψώμασιν εν διαμέτρο.

### ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΝΟΥΒΙΩΝΟΣ.

Περί μοίρας ώροσκοπούσης ώς Αννουβίων έν τοις έλεγείοις.

Ώρονόμον δὲ μάθοις ἄρην ἄτερ ἀστράσιν ἄλλοις σκεπτόμενος Μήνην καὶ μέγαν Ἡέλιον ήμερινῆ γενέσει μὲν ἀπ' Ἡελίοιο, νοήσας
οἰκου δεσπόζων ἔνθα βέβηκε θεός κεἴθεν δὲ στοιχηδὸν ἀριθμηθήμεναι ἄστρα μέχρι Σεληναίης ἀστέρος Ισταμένου πάντα δ' ἀπ' Ἡελίοιο διέκβαλε τοῦτον ἀριθμόν, εἰς ὅ τι δ' ἄν λήξη, κεῖθι καὶ ὡρονόμος.
χρὴ δὲ Σεληναίης προτέρης ἀνελέσθαι ἀριθμόν, ῶρην νυκτερινὴν σκεπτόμενον θέματος εἰ δέ κεν Ἡέλιος ὀλίγας μοίρας ἔχη ἄστρων, γρὴ τετράγωνά θ' ὁρᾶν καὶ διάμετρα τόπων.

δὶς δὲ δύω Φαέθων, Στίλβων τοεῖς, ἐννέα Θοῦρος·
τὰς δ' ὑπολειπομένας δισσὰς Φαίνων λάχε μοίρας.

## Δωροθέου περί τριγώνων.

Κριὸς χαιτήεις τε Λέων τόξοιό τε 'Ρυτήρ ἥματος Ἡελίοιο, Διὸς δέ τε νυκτὸς ἔασιν 65 ἀλλάγδην · αἰνὸς δὲ Κρόνος τριτάτην λάχεν αἶσαν Ταύρου · Παρθενικῆς δὲ καὶ Λἰγόκερω κρατέουσιν ἤματος ᾿Αφρογενής, νυκτὸς δέ τε δία Σελήνη,

καλ τρίτατος μετὰ τοῖσι θεὸς πολέμοισιν ἀνάσσων ἐν δέ νυ Παρθενικῆ Μαίης προσλάμβανε κοῦρον.

70 ἐν Διδύμοις Ζυγῷ τε καὶ Ὑδοοχόῷ κουόεντι ἡμάτιος Φαίνων, ἀτὰο ἔννυχος ᾿Αογειφόντης τούτων δ' ὑστατίην Κοονίδης μοιρήσατο τάξιν. Καρκίνον αὖτε λάχεν καὶ Σκορπίον ἠδέ τε λοίσθους Ἰχθύας ἡματίη Κύπρις, Πυρόεις δέ τε νυκτός,
 75 καὶ μετὰ τοὺς ἐλικῶπις ἔχει βασίλισσα Σελήνη.

Τοῦ αὐτοῦ ἐν οἶς χαίρουσι τόποις οἱ ἀστέρες.
Αίρετοὶ ἐκ τούτων μᾶλλον Κρόνος εἰν Ὑδροχῆ,
Ζεὺς δ' ἐνὶ Τοξευτῆ, καὶ Σκορπίω ῆδεται ᾿Αρης ΄
Κύπρις δ' ἐν Ταύρω γάνυται νόον, ἐν δέ νυ Κούρη Ἑρμείας · εἶς δ' ἔστι δόμος φωστῆρος ἑκάστου.

# Τοῦ αὐτοῦ περὶ ὑψωμάτων.

85 Ἰχθύσι, Παρθενικῆς δὰ τρίτην κατὰ πεντάδα Ἑρμῆς αί δὰ ταπεινώσεις ὑψώμασιν ἐν διαμέτρω.

### ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΝΟΥΒΙΩΝΟΣ.

Περί μοίρας ώροσκοπούσης ώς Αννουβίων έν τοις έλεγείοις.

Ώρονόμον δὲ μάθοις ὅρην ἄτερ ἀστράσιν ἄλλοις σκεπτόμενος Μήνην καὶ μέγαν Ἡέλιον ἡμερινῆ γενέσει μὲν ἀπ' Ἡελίοιο, νοήσας
οἴκου δεσπόζων ἔνθα βέβηκε θεός κεἴθεν δὲ στοιχηδὸν ἀριθμηθήμεναι ἄστρα μέχρι Σεληναίης ἀστέρος Ισταμένου πάντα δ' ἀπ' Ἡελίοιο διέκβαλε τοῦτον ἀριθμόν, εἰς ὅ τι δ' ἄν λήξη, κετθι καὶ ὡρονόμος.
γρη δὲ Σεληναίης προτέρης ἀνελέσθαι ἀριθμόν, ῶρην νυκτερινὴν σκεπτόμενον θέματος εἰ δέ κεν Ἡέλιος ὀλίγας μοίρας ἔχη ἄστρων, χρὴ τετράγωνά θ' ὁρᾶν καὶ διάμετρα τόπων.



• , . -



• . — ·

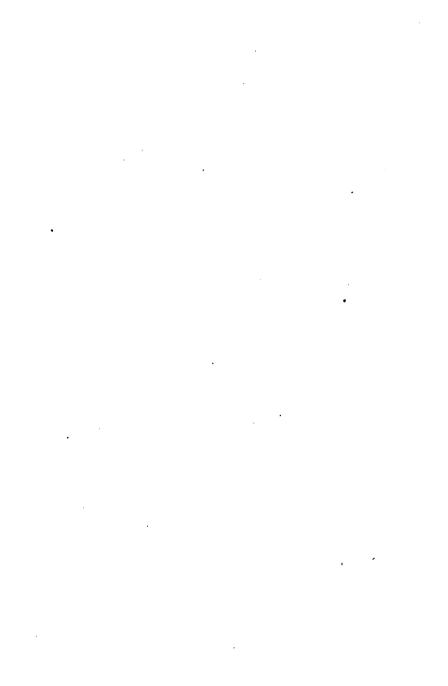

,

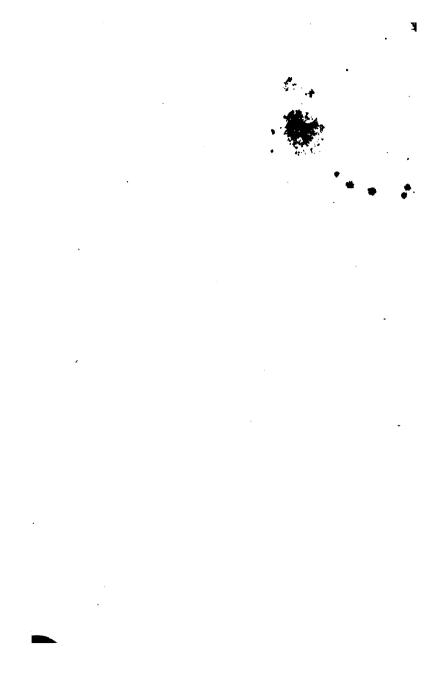

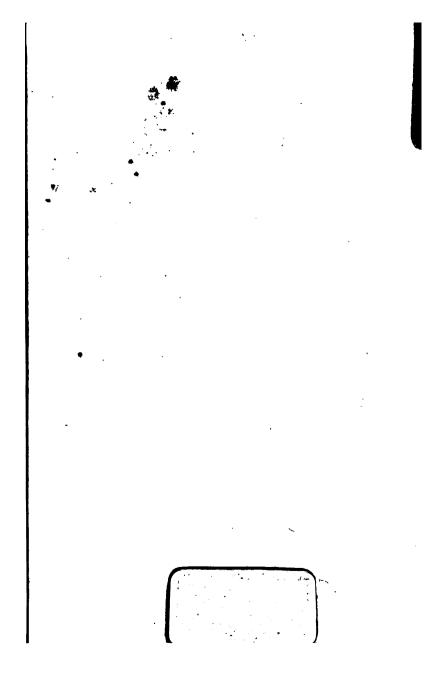